

ROBERT W. WOODRUFF LIBRARY



**EMORY UNIVERSITY** 

Special Collections & Archives



D6805 M37 1769





# ROMA

RICERCATA NEL SUO SITO

| Con tutte le curiosità, che in esso si ritrovano tanto antiche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gost Sata come moderne B. Son Blan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CIOE, CIOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CHIESE, MONASTERJ, OSPEDALI, COLLEGY, SEMINARJ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tempj, Teatrj, Anfiteatrj, Naumachie, Cerchi, Fori, Curie, Palazzi, Statue, Librarie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Musei, Pitture, E Sculture,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ed i nomi degli Artenci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| accept DI Wol. Word.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FIORAVANTE MARTINELLI ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| In questa nuova Impressione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AMPLIATA E RINOVATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colla Descrizzione delle Fabbriche, che fino al presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| si veggono,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ED ARRICCHITA DI VARIE FIGURE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| John. Diar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| Daho IN ROMA MDCCLXIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Presso Michel'Angelo Barbiellini al Palazzo Massimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Con licenza de' Superiori.

#### REIMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro.

D. Jordanus Patriarch. Pntioch. Vicesg.

#### REIMPRIMATUR,

Fr. Thomas Augustinus Ricchini Ord. Prædicat. Sacri Palatii Apostol. Magister.

## GIORNATA PRIMA

Da Ponte S. Angiolo a S. Pietro in Vaticano





Ssendo per la moltitudine degli Alberghi notissima a' Forastieri la Piazza di Spagna, e prendendo la maggior parte di essi l'abitazione in quella contrada, perilche da questa parmi necessario, che con la presente guida principiate, e terminate il vostro

viaggio.

Dirimpetto alla Fontana detta la Barcaccia, ch' è situata a piè la scalinata della Trinità de' Monti avanti la strada. retta, che dovo qualche tratto traversa il Corso alla Chiesa de' PP. Trinitari Spagnuoli, e dall'altro lato il Palazzo Ruspoli, quindi profeguendo viene al Palazzo Borghese, che resta alla destra del camino, e poco più oltre il Colleggio de' PP. Somaschi, detto il Clementino; Indi incontrasi la.

Chiefa

Chiesa Parocchiale, e Collegiata di S. Lucia della Tinta, e passando per quella di Santa Maria in Posterula coll' annesso Collegio de' PP. Celestini, indrizzate il camino al Ponte Elio fabricato da Elio Adriano Imperadore, che ora si dice di S. Angelo. Nel suo ingresso sono due Statue de' SS. Pietro. e Paolo ragguardevoli per il lavoro, essendo la prima di Lorenzetto Fiorentino, e la seconda di Paolo Romano. E'stato questo ponte da Clemente IX. con disegno del Cav. Bernini, abbellito con balaustre di pietre, e cancellate di terro, ponendoci sopra dieci Statue d'Angioli, che tengono nelle mani alcuni istromenti della Passione del Redentore, scolpiti in fino marmo da' seguenti Prosessori. Il primo colla Colonna da Antonio Raggi, il secondo con Volto Santo da Cosmo Fancelli, il terzo con i Chiodi da Girolamo Lucenti, il quarto colla Croce da Ercole Ferrata, il quinto con la Lancia da Domenico Guidi, il sesto con i flagelli da Lazzaro Morelli, il settimo con la Tonica inconsutile, e l'ottavo con la Corona di spine da Paolo Naldini, il nono col titolo della Croce è del Cav. Bernini, e il decimo con la sponga da Antonio Giorgetti. A man sinistra nel Tevere vedrete i vestigi dell'antichissimo Ponte Trionfale, e Vaticano.

In taccia del Ponte scorgerete il Castello S. Angiolo, o sia Mole d'Adriano, il cui Maschio di massiccia sabrica, su fatto ad imitazione del Mausoleo d'Augusto, che gli stava dicontro dall'altra riva: Servì al detto Elio Adriano, e ad altri per sepoltura; e poi a Belisario, a' Greci, ed a' Goti indiversi tempi per Fortezza, la qual poi cadde nelle mani di Narsete mandato dall'Imperadore in ajuto de' Romani; Con le occasioni di queste Guerre restò privo delle Statue che l'ornavano; rotte, e gettate da' difensori di esso sopra i Goti, quali al fine impadronitisene lo tortificarono. Scrive Procopio; che il primo circuito estrinseco di questa fabrica era di forma quadrata di marmi di Paro, e con fomma diligenza, e maestria fatto, e che nel mezzo di questo giro era poi anche un edifizio tondo altissimo, e così ampio, che non si giungeva con un tirar di sasso da uncanto all'altro, e su di opera Dorica. Dal tempo di S. Gregorio Magno in qua fu

chiarnato Castel' S. Angelo dall'apparizione di un Angelo sopra il medesimo per segno del cessamento della Peste, che in quel tempo affligeva Roma. E' stato nominato il Castello, e Torre di Crescenzio Nomentano: Il primo tra' Pontefici, che lo fortificasse su Bonitacio IX., e se bene molti hanno di tempo in tempo seguitato, nondimeno Nicolò V; Alessandro VI., Pio IV., Urbano VIII., Clemente X., Innoc. XI. Pontefici, vi fecero vari rifarcimenti con nuovi Baloardi, Fossi, Terrapieni, ed ogni sorte d'Armi; e munizioni. Sono degne da osservarsi la Loggia ornata di stucchi da Rassaele da Monte Lupo, e le pitture colorite da Girolamo Sicciolante da Sermoneta, le Istorie nella Sala, e in altre stanze da Pierin del Vago, Giulio Romano, ed altri: il pavimento fatto di bellissime pietre nella gran Sala su ordinato da Clemente XI, e da Clemente XII. la vaga Cappella con disegno del Galilci ; Benedetto XIV. vi ha fatto aggiungere un nuovo Archivio, e poner sopra l'ultimo Torrione del Maschio un'Angelo di metallo modellato da Monsú Glos, e gettato dal Giardoni, in luogo di quello di marmo alto sei braccia scolpito dal suddetto Rassaele da Monte Lupo, trasportato in cima allo scalone di detta Fortezza; Osservate ancora l'Armeria, e la Camera, ove si conserva il Tesoro Pontificio, e nella sommità la piccola Cappella dedicata a S. Michele Arcangelo detto inter nubes.

Passato il Castello vedrete a man dritta certi archi al detto uniti, e sono del corridore fabricato da Papa Alessandro VI. dal Palazzo Pontificio sino al Castello per commodità de' Pontefici, Urbano VIII. l'hà tatto coprire con tetto, ristorare in molti luoghi, separare dalle case per maggior sicurezza.

A mano manca fra lo Spedale di S. Spirito, e il Borgo vecchio, su la Porta Aurelia dell'antica Città, secondo alcuni detta Trionfale. Osservate nella piccola Piazza il sonte copiosissimo d'acqua satto da Paolo V. con disegno di Carlo Maderno.

Entrate a dirittura nol Borgo nuovo, che prima si diceva strada Alessandrina da Alessandro VI, che l'addrizzò, dove

A 4

nel mezzo a man dritta vedrete la Chiesa di S. Maria Traspontina de' Padri Carmelitani Architettata dal Paparelli, e dal Mascherini, e la facciata da Giovanni Peruzzi. Entrando in Chiefa nella prima Cappella a man destra della Compagnia de' Bombardieri il quadro di S. Barbara fu colorito dal Cavalier d'Arpino, e le altre pitture da Cesare Rossetti, nella seconda il S. Canuto è di Monsti Daniello Fiammingo; e le pitture a fresco di Alessandro Francesi; Nella terza la Concezzione di M. V. è di Girolamo Muziani; Le pitture nella quarta sono di Bernardino Gagliardi; Nella quinta il S Alberto, e le altre pitture sono di Antonio Pomarancio, nella Cappella seguente la S. Maria Maddalena de Pazzi, e gl'Angioli della Cuppola sono di Gio: Domenico Perugini. L'Altar Maggiore Architettato dal Cavalier Carlo Fontana, ornato di preziosi marmi vi si venera l'Immagine della B. V. Maria portata da detti PP. da Terra Santa quando vi turono scacciati da' Saraceni, gli Angioli, e i Santi dell'Ordine furono scolpiti da Leonardo Reti; il quadro di S. Andrea Corsini nell'Altare della Crociata fu colorito da Gio: Paolo Melchiorri, e le altre pitture da Biagio Puccini; Il S. Angiolo Carmelitano, e le pitture nella contigua le colori Gio Battista Ricci da Novara; La S. Teresa nella seguente, è di Giacinto Calandrucci; i SS. Apostoli Pietro, e Paolo, e le altre pitture sono del mentovato Ricci, il S. Antonio Abbate è dell'Alberti, ed il S. Michele è del Procaccini; Si conservano in questa Chiesa due colonne, alle quali vi surono flagellati i Ss. Apostoli Pietro, e Paolo, i corpi de' Ss. Basilide, e Tripodio, e la Testa di S.Basslio Magno, ed altre Reliquie.

Accanto a detta Chiesa vi è un nuovo Oratorio per insegnare ai Putti la Dottrina Cristiana, e il quadro dell'Altare

è di Luigi Garzi.

Qui era il sepolero di Scipione al parere di alcuni. Dicontro ad essa era il Tribunale con le Carceri di Borgo, che

fu unito da Clemenre IX. a quello del Governatore.

Di qui potrete andare al Borgo Pio, ove è la Chiesa di San Michele Arcangelo il di cui quadro su colorito da Gio: de Vecchi, e Gio. Battista della Marca dipinse quello della B.V. E' prosL' prossima quivi la porta, nominata di Castel S. Angiolo. Ritornando per il vostro viaggio, e più oltre nel mezzo della Piazza vi è un fonte fatto fare per ordine di Paolo V. da Carlo Maderno, alla finistra, è la Chiesa di S. Giacomo detto. Scossacavalli per la tradizione di un miracolo seguito di diverse Reliquie qui lasciate da alcuni Cavalli, che l'Imperatrice Sant' Elena voleva collocarle nella Vaticana Basilica, e sono una pietra nella quale Abramo pose il suo sigliuolo per sacrificarlo a Dio, e nell'altra fu posto Gesù Cristo, quando su presentato al Tempio. La Circoncissone dipinta nel quadro a man destra è disegno del Ricci da Novara, che disegnò ancora la Cena di Nostro Signore, nell'Altar Maggiore il Tabernacolo fu dipinto dal Violi, la Nascita di Maria Vergine è del sudetto Novara, e le pitture a fresco sono dell'Ambrogini; accanto alla detta Chiesa v'èl'Oratorio di S. Sebastiano, e Compagnia del SS. Sacramento, il

Uscendo di Chiesa a man destra vedrete il Palazzo del Card. Campeggio architettato da Bramante, in oggi del Conte Giraud. Alla finistra quello de' Mandruzzi, poi posseduto dal Card. Pallotta, oggi serve per abitazione alli Padri Penitenzieri della Basilica Vaticana. Dall'altra parte il Palazzo dei Spinoli Genovesi detto già del Card. Bibiena, nel quale morirono a tempo di Sixto IV. Carlotta Regina di Cipro, e a tempo di Leone X. Rassaele d'Urbino, poi il Card. Castaldi vi sondò l'Ospizio degli Eretici; che vengono al

quadro del Santo Martire lo dipinse il Cavalier Paolo Gui-

grembo della fanta Romana Chiefa.

dotti, e la volta, Vespasiano Strada.

Più oltre troverete a man destra la Chiesa di S. Maria della Purità de' Caudatarii de' Signori Cardinali, ed il Palazzo del già Card. Rusticucci ora del Marchese Accoramboni, che

dà il nome alla Piazza anteriore.

Siete a vista dell'ammirabile; e sontuosa Basilica del Prencipe degl'Apostoli riedificata cou maggior pompa, ed ampiezza, dove già l'eresse l'Impérador Costantino Magno, con cento colonne, cioè nella Valle Vaticana, così anticamente detta, o dal Dio del Vagito puerile, secondo Varro-

ne, o da Vaticini, che ivi si facevano, secondo Gellio.
Osservate la vastissima Piazza, e i sontuosi Portici satti in sorma circolare sostenuti in giro da quattr'ordini di Colonne di travertino in numero di 320. terminando con una Balaustra adorna di 136. Statue di vari Santi, e Fondatori di Religioni; Questa sabbrica su ordinata dalla magnanimità di Alessandro VII., e compiuta da Clemente XI. Pontesici con Architettura del Cav. Bernini.



In mezzo della Piazza vi è l'Obelisco di Granito d' un sol pezzo alto palmi 113. e mezzo senza il Piedestallo; satto già condurre dall'Egitto a Roma da Caligola Imperatore, che lo inalzò nel suo Circo Vaticano; si denominò poi anche di Nerone? Sisto V. la tolse dall' antico suo sico, ove vedevasi eretto presso la Sagrestia di detta Basilica, dando la cura di trata

trasportarlo, ed inalzarlo al Cav. Domenico Fontana, avenidovi impiegato 44. Argani, 140. Cavalli, e 800. Uomini. Il Piedestallo è alto palmi 37. composto di due grandissimi pezzi di Granito sostenuto da basamento di marmo bianco; sopra la gran cornice negl'angoli vi son quattro Leoni di metallo, che sembrono sostenere l'Obelisco; su la cimadel quale si veggono i Monti, e la Stella insigne di Sisto, e sopra la Stella una Croce di bronzo dorata alta palmi 1055 e larga 8. e vi rinchiuse un pezzo di Legno della Santissima. Croce, e chi la salutera con un Pater noster, ed un Ave Maria acquisterà dieci anni, ed altrettante quarentene d'Indulgenza.

Innocenzo XIII. vi fece aggiungere gl' denamenti di metallo, balaustre di marmo, e selciar vagamente la Piazza. Mirate le due bellissime Fontane con Conche di Granito di un sol pezzo, quell' a destra satta erigere da Paolo V. coninvenzione di Carlo Maderno, e l'altra a sinistra da Clemen-

te X. con disegno di Carlo Fontana.

Entrando in questa Basilica offervarete la magnistra sacciata satta sare da Paolo V., e l'ampiezza delle scale, di cui l'Imperador Carlo Magno salì li scalini con le ginocchia bagiandoli ad uno ad uno. Le due statue de'SS. Pietro, e Paolo a i lati della medesima surono ordinate da Pio II. à Mino

Fiesole scultore.

Questo Tempio su principiato l'anno 1509. da Giulio II, il quale a 15. d'Aprile vi gettò la prima Pietra, ne sù disegnatore, e Architetto sin al 1514. Bramante Lazzari da Caftel Durante, e proseguita la sabbrica da Rassaele Sancio d'Urbino, Giuliano da Sangallo, Fra Giocondo da Verona, Baldassarre Peruzzi, ed Antonio da Sangallo; Dopo la morte di Rassaele seguita il 1520. Paolo III. nel 1546. ne diede la cura a Michel'Angiolo Buonaruoti Fiorentino, il quale sece risare questo Tempio tutto di Pietra con nuovo modello, e nobile incrostatura di travertini al di suori, ed al di dentro con ornamenti bellissimi, successe al Buonaruoti nel 1564. Giacomo Barozzi da Vignola, quale durò sino al 1573, dopo sù eletto Giacomo della Porta Romano, e durò sino al

1604.

s'avanzò la tabbrica oltre le Cappelle Gregoriana, e Clementina, ma Paolo V. nel 1606. con disegno di Carlo Maderno sece demolire la parte vecchia fino alla Porta, e vi aggiunse le sei Cappelle, il Portico, e la facciata con la Loggia della Benedizione.

Prima d'entrare nel Portico, osservate sotto la Loggia il Bassorilievo in Marmo con Nostro Signore, che da le Chiavi

a S. Pietro è opera di Ambrogio Malvicini Milanese.

Avanzandovi nel Portico sudetto satto ornare da Clemente X. dall'Algardi con Stucchi dorati, e Colonne nobilissime, ed il Pavimento di finissimi Marmi sotto la Porta Principale di Metallo lavorata con varie Istorie da Antonio Filalete, e Simone Donatello per ordine di Eugenio IV. vedrete il Bassorilievo col Salvatore, quando disse a S. Pietro Pasce Oves meas scolpito dal Cav. Bernini; ed incontro la Navicella di Mosaico tatica bellissima di Giotto Pittore Fiorentino satta l'anno 1340. A mano destra vi è la Statua Equestre di Cosstantino in ammirazione della Santa Croce opera insigne del sudetto Cav. Bernini, ed alla sinistra vi è l'altra di Carlo Magno del Cornacchini.

Entrate in questo Tempio il quale con la sua vastità occupa il sito, in cui già surono i due Tempi di Marte, e di Apollo, e parte del Circo di Cajo, e Nerone. Considerate la magnifica Volta, il Pavimento, la quantità delle Colonne grandi, e piccole che sono per gl'Altari, la Vaghezza de' Depositi, la bellezza delle Statue in Metallo, e Marmo, i Bassirilievi, e i Stucchi, i Quadri, e le Pitture ed i Morsaici che l'adornano, il tutto tatto dai più Celebri, e scelti Protessori. Essendo questa lunga dalla Porta sino alla Tribuna palmi 840., e 641. larga nella Croce traversale, e palmi 225. d'Altezza, che reca gran maraviglia à riguardanti, e brevemente sarò per darvi notizia con qualche ordine delle cose più singolari, cominciando per la Nave Maggiore.

Osservate i Stucchi messi a Oro nella Volta, e l'Arme di Paolo V. satta in Mosaico, sono lavori di Marcello Provenzale; Le Statue sopra gli archi delle Cappelle sono dell'Am

brogi-

brogini, Rugiero, Rossi, Morelli, Francelli, Bolgi, Prestinora, Chivizzano, ed altri. Per ordine d'Innocenzo X. con disegno del Cav. Bernini, Nicolò Salè scolpì in Marmo li 56. Medaglioni coll'Essigie de' Ss. Pontesici, ed altri ornati ne i Pilastri laterali. Agostino Cornacchini inventò, e lavorò assieme con Gio: Francesco Moderati, Gio: nattista de Rossi, e Francesco Lironi i Putti, che sostengono le Tazze dell'Acqua Santa; La Pietra che è racchiusa nel Pilastro seguente, quella ove S. Silvestro divise i Corpi de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo. Ed incontro vi è l'altra, detta da i Gentili pietra scelerata, in cui surono uccisi, e tormentati vari Santi Martiri, e le due pietre negre rotonde le ponevano ai piedi de' SS. Martiri, quando pendevano dall'Eculeo.

Per la protezzione di S. Pietro Apostolo essendo stata liberata la Città di Roma dalla persecuzione del Re Atilla, in tempo di San Leone I., il quale ordinò che della statua di Giove Capitolino in metallo, si gettasse quella del S. Apostolo, avendola Paolo V. fatta collocare nel Pilastro seguente, alla pubblica venerazione, essendo illustre per molti miracoli, perciò ciascuno vi sottomette il Capo al suo piede baciandolo; Di detta statua dissusamente ne parla Masseo Vegio, il Fauno, il Mauro, Luigi Contarini, ed altri.

1

()4

ite

0,

() H

Vi condurrete all'Altar Maggiore, (nel quale il solo Pontesice vi può Celebrare, e gli altri con suo Breve speciale, per ciascuna volta.) E' questo composto di quattro grosse, e tortuose Colonne, che sostengono un grandissimo Baldacchino ornato con diversi Angioli, Putti, Festoni, e Arme di Urbano VIII. quest' opera su sabbricata co' travi di metallo levati dalla Rotonda, e gettata la machina da Gregorio de Rossi, e i Putti da Francesco Fiammingo con disegno del Cavalier Bernini, che ne su l'inventore.

Sotto il sudetto Altare, scendete nella Consessione a venerare i Corpi de' SS. Pietro, Paolo Apostoli (nel sito istesso dove S. Anacleto vi eresse il piccolo Tempio), ornatadi vaghi marmi, pietre preziose, Colonne d'Alabastro, e Angioli, e statue di Bronzo dorato. Ardono ivi di continuo cento, e più lampade d'argento sossente, da cornucopie

GIORNATA

di rame dorato, che nella solennità di S. Pietro s'empiono di cera in luogo d'olio.



Alzando gl'occhi mirate la gran Cuppola, che su architetata dal Buonaruoti, e proleguita da Giacomo della Porta e Domenico Fontana; essendo questa gran machina largapalmi 200., e 500. alta dal pavimento alla lanterna, e 100. dalla lanterna alla cima della Palla, che ha palmi 12. di diametro, e la Croce sopra di essa è alta palmi 30., e vi si può salire, e passeggiare con vostro non poco stupore. Il Cavalier d'Arpino disegnò tutte le Pitture di detta Cuppola, i quattro Evangelisti negl'Angoli sono disegnati da Gio: de Vecchi, e Cesare Nebbia; i Putti, e altri ornamenti sono

di Cristosoro Roncalli; il tutto posto a Mosaico da Francesco Zucchi, Cesare Torelli, Paolo Rossetti, Marcello Proven-

zale, ed altri.

Le nicchie de' Pilastri della Cuppola, vedrete quattro gran statue di marmo 22. palmi alte rappresentanti S. Veronica scolpita dal Mochi, S. Elena da Andrea Bolgi, S. Andrea da Francesco Fiammengo, S. Longino dal Cav. Bernini, che su l'Inventore di questo ornato con le ringhiere, ed in quella sopra S. Veronica, si conserva un pezzo della Santissima Croce, la Lancia di terro che serì il Costato di Nostro Signore, ed il Volto Santo; Nell'altra sopra S. Elena si confervano moltissime insigni Reliquie.

Sotto il Piedestallo di ciascuna delle sudette quattro statue vi è un Altare col Quadro rappresentante l'Istoria delle medesime satto con disegno d'Andrea Sacchi, e posto a mosaico da Fabio Cristosori. Di qui si scende nelle Sagre Grotte, e Basilicha Vecchia, ove sono Altari, Sepolcri de' Santi, Sommi Pontesici, e Personaggi cospicui, oltre le Pitture, Scolture, Iscrizioni, ed altre insigni memorie, antiche, che dal Torrigio, Severano ed altri cospicui Autori vengono dim

stintamente descritte.

teta.

rta

00.

12-

juò

Nelle Nicchie de' Pilastri di detta Navata vi sono diverse statue più grandi del naturale scolpite da Eccellenti Professori, e sono S. Domenico di Pietro le Gros, S. Francesco di Carlo Monaldi, S. Elia d'Agostino Cornacchini, S. Benedetto d'Antonio Montauti, S. Gio: di Dio di Filippo Valle, S. Giuliana Falconieri di Paolo Campi, S. Pietro Nolasco del medesimo, S. Francesco di Paola del Naini, S. Filippo Neri dello stesso, S. Ignazio di Giuseppe Rusconi, S. Gaetano del sudetto Monaldi, S. Brunone delle Slose Scultore.

Ritornate poi verso la Porta Santa per proseguire a indicarvi il giro della medesima Basilica, Nella prima Cappella si venera un Immagine del SSmo Crocisisso scolpito in legno di Pietro Cavallini, la statua della Pietà è di Michel'angelo Buonaroti scolpita in età giovanile che prima stava all' Altare del Coro; Alla destra di detta Cappella, vedrete una Colonna che dicono esser del Tempio di Salomone, ed un

Pilo

Pilo antico di marmo, che servì di Sepolcro a Probo Anicio Presetto Pretorio, ed a Proba sua moglie, servito anche di Fonte Battesimale in questa Basilica; e a sinistra una Cappelletta di S. Nicola di Bari il di cui Quadro è lavorato a mosaico da Fabio Cristorori, Giovanni Lantranco colori la volta; e la cuppola, che su principiata a disegnare da Pietro da Cortona, e compita da Ciro Ferri, di cui è anche il San Pietro sopra la Porta Santa, e lavorate tutte a mosaico dal sudetto Cristorori.

Incaminatevi nel vicino Arco ove è l' Urna d' Innocenzo XIII., ed incontro il Deposito della Regina di Svezia gettato in metallo 'da Gio: Giardini per ordine d' Innocenzo XII., e Clemente XI. con disegno di Carlo Fontana, i due Putti surono scolpiti da Lorenzo Ottone, e i bassirilievi da

Gio Teudon .

Nella seconda Cappella il quadro di S. Sebastiano è del Domenichino posto a mosaico dal Cav. Pietro Paolo Cristosori. Fabio Cristosori, e MatteoPiccioni secero quelli della cupola con disegno del Cortona; ed unito con Francesco Vanni colori il resto, messi in mosaico dal Piccolomini, e dal Manenti.

Il Deposito seguente d'Innocenzo XII. satto erigere dal Card. Petra è opera di Filippo Valle; Quello della Contessa Matilde erettoli da Urbano VIII. con disegno del Cavalier Gio: Lorenzo Bernini che scolpì la Testa della statua princie pale, e terminata nel resto da Luigi suo stratello, il quale lavorò asseme con Andrea Bolgi; i due Angioli sopra l'urna, e quelli appresso l'armi sono di Matteo Bonarelli, il

mezzo rilievo è di Stefano Speranza.

Nella seguente si venera il SSmo Sagramento. Il Cavalier Bernini disegnò il Ciborio ornato di lapislazzuli diaspri ed altre pietre preziose, con metalli dorati eseguito dal Cav. Giacomo Lucenti. Il quadro della SSma Trinità è pittura di Pietro da Cortona, avendo disegnato ancora quelle della cuppola poste a mosaico da Guidobaldo Abbatini. Il Deposito in metallo di Sixto IV. è opera d'Antonio Pollajoli. Il Bernini essiggiò il S. Maurizio nell'Altare a man destra ovesiono due Colonne del Tempio di Salomone.

Osser-

Osservate sotto l'arco seguente i Depositi di Greg. XIII. architettato, e scolpito da Cammillo Rusconi, e l'altro di Gregorio XIV. senza verun ornamento.

Il S. Girolamo nell' Altare incontro ridotto a mosaico dal Cristotori con disegno del Domenichino, (esistente in San Girolamo della Carità, ) in luogo di quello del Muziani.

Vergine ( ove ripola il corpo di S.Gregorio Nazianzeno qui trasportato dalla Chiesa delle Monache in Campo Marzo) Michel' Angelo Buonaruoti, ne sece il disegno, e su posto in opera da Giacomo della Porta: Girolamo Muziani disegno le pitture della cuppola, eseguite in mosaico da Marcello Provenzale, Cesare Nebbia, ed altri.

Il sudetto Girolamo Muziani principiò il San Basilio nell' Altare seguente, e Cesare Nebbia lo persezziono: il Cav. Paolo Baglioni colori il quadro incontro rappresentante la.

Lavanda de' Piedi del Salvatore agl' Apostoli.

Nella crociata vedrete tre Quadri in tre Altari. Il S. Vincislao nel primo è opera d'Angiolo Carofelli: il Martirio dei SS. Processo, e Martiniano nel secondo è di Monsù Valentini, il Martirio di S. Erasmo nel terzo è opera di Nicolò Pussini, posti a mosaico dal Cav. Pietro Paolo Cristotori, del quale è l'altro colla Navicella di S. Pietro, fatto con i cartoni di Nicolò Ricciolini dall'originale del Lansranchi nell'Altare seguente: Andrea Camassei dipinse il medessimo Apostolo, che battezza, nel quadro posto sopra la porta incontro.

Il Cav. Giusepe d'Arpino colori il S. Michele Arcangiolo nel vicino Altare, e posto a mosaico da Gio. Battista Calandra, di cui sono le quattro figure sotto la cuppola dorate da Francesco Romanelli, Carlo Pellegrini, Guidobaldo Abbatini, e Andrea Sacchi; quelle ne' sordini da Ventura Lamberti, e Marco Bonsialli, espresse in mosaico da Giuseppe. Ottaviani, Prospero Clori, Domenico Cussoni, Enrico Vò, e Gio. Francesco Fiani secero quelle della cuppola, secondo il disegno, direzzione, e Cartoni del suddetto Nicolò Ric-

ciolini .

en-

. دا

en-

due

da

)()±

ori.

oola

anni

dal

e dal

ntessa

avalier

princie

j quale

a l'ur-

elli, il

avalier

pri ed

al Cav.

tura di

della

Depon

oli , Il

ra ove

Offer-

B

Appres

Appresso è l'Altare con S. Petronilla (ove giace il suo Corpo) è opera del Guercino da Cento messo a mosaico dal sudetto Cav. Cristosari. Il Deposito, che siegue di Clemente X., e la di lui statua su lavorata da Ercole Ferrata, la Fortezza da Giuseppe Mazzoli: la Fedeltà da Lazzaro Morelli: Leonardo Reți il basso rilievo nell'Urna, ed il restante è di Filippo Carcani, l'Architetto ne su Mattia de Rossi.

Nella Tribuna Maggiore si conserva la Catedra di S.Pietro di legno racchiusa in altra di metallo sostenuta dai quattro Dottori della Chiesa con ornamenti d'Angioli, Putti, ed Arme d'Alessandro VIII. il tutto lavorato in metallo da Gio: Piscina con disegno del Cav. Bernini; come pure il Deposito d'Urbano VIII. con statue di marmo, e metallo; ed incontro parimente quello di Paolo III. disegnato da Michel Angiolo Buonaruoti, e lavorato da Fr. Guglielmo della Porta.

Avanzandovi per l'altro braccio mirate il Deposito di Alessandro VIII. la statua in metallo su gettata da Giuseppe Bertosi; Le Sculture in marmo sono d'Angiolo Rossi, il difegno è del Conte Sanmartino. Il Quadro dell'Altare incontro con S. Pietro, che libera lo Storpio su colorito dal Civoli, e copiato dal Compiglia per comporlo in mosaico.

Il Bassorilievo nel susseguente rapresentante l' Istoria di S. Leone I, contro Attila Re de Goti è dell'Algardi: Clemente XI. vi ripose il Corpo di detto Santo Pontesice; I Corpi de'PP. SS. Leone II. III. IV. si conservano nell' Altare contiguo, ove si venera l'Imagine della Santissima Vergine della Colonna trasserita qui dall'antica Bassilica. I quattro Dottori lavorati a mosaico dal Calandra, due dei quali surono disegnati dal Cav. Lantranco, e gli altri due da Andrea Sacchi negli angoli della cuppola, e nella medesima vi sono espressi i Doni dello Spirito Santo, e la Gloria della. B. Vergine da Nicolò Ricciolini da eseguirsi in mosaico.

Mirasi sopra la Porta che segue il Deposito d'Alessand. VII. ultima tatica del Celebre Cav. Bernini: il Cav. Francesco Vanni colori in lavagna il quadro nell'Altare dirimpetto con la caduta di Simon Mago; il quadro di S. Tommaso Aposto-

lý

lo nel primo Altare della Crociata è del Cav. Passignani (e vi si custodisce il Corpo di S Bonifazio IV.) nel secondo, ove sono i Corpi de' SS. Simone, e Giuda turono espressi da Agostino Ciampelli: il terzo ove riposa il Corpo di S. Leone IX.; il quadro con i SS. Marziale, e Valeria è opera di Antonio Spadarino: Il S. Pietro che libera un Indemoniato sopra la porta della Sacristia su espresso a tresco da Antonio

Romanelli.

tro

[]]4

hel

ن

di

di-

0!1-

ia di

Cle-

fice;

'Al-

Verquat-

quali

a An-

na fl

ella

LIV.b

ncelco

tto con

posto

Entrate nella Sagrestia già Tempio di S. Maria delle Febbri ornata di Quadri, Pitture di ottimi Professori si nelle. parieti, che nella prima a man destra il S. Clemente, ed i laterali furono coloriti dal Cav. Pier Leone Ghezzi: nella seconda è la Cappella delle Reliquie nuovamente abbellita di marmi, e stucchi: Segue nella terza il Quadro di S. Anna dipinto da Gio. Francesco detto il Fattore allievo di Rasfaello; Girolamo Muziani espresse nella quarta l' Orazione all'Orto, e la Flagellazione di N. S. alla Colonna, e la B. Vergine colorita in un muro viene dalla scuola di Pietro Perugino; Fra i quadri, che sono intorno vi è quello dei Santi Pietro, e Paolo dipinto da Ugo da Cerpi colle dita senza adoprarvi pennello: La Maddalena è del Sermoneta: S. Antonio è del Venusti: la Resurrezione, el'Ascensione è del Zucchi; il S. Gio: Battista di Taddeo Zuccheri; Nostro Signore, che porge le Chiavi a San Pietro è del Muziani; il Salvatore con Angeli, la Crocifissione di S. Pietro, Decollazione di S. Paolo sono di Giotto Fiorentino. E nell' Archivio si custodiscono vari antichissimi Codici manoscritti con particolari miniature.

Ritornando in Chiesa per proseguire il vostro giro. Nell' Altare, che viene in prospetto il Cavalier Pasignani vi dipinse la Crocifissione di S. Pietro, ed il Cav. Giuseppe Nasi-

ni ne fece la copia per porsi a mosaico.

Passando alla Cappella di San Gregorio (ove riposa il suo Corpo) disegnata da Giacomo della Porta per ordine di Clemente VIII., il Quadro dell' Altare è di Andrea Sacchi: Cristoforo, e Paolo Roncalli delle Pomarance tecero le pitture superiori, espresse a mosaico da Marcello Provenzale,

B 2

e Pao-

e Paolo Rossetti: Il sudetto Cristotoro Roncalli delle Pomarance tecero le pitture superiori, espresse a mosaico da Maracello Provenzale, e Paolo Rossetti, Il sudetto Cristotoro Roncalli colori nel quadro dell' Altare seguente i SS. Pietro, ed Andrea, che puniscono la bugia d'Anania, e Sassira, ridotto a mosaico da Pietro Adami.

Sotto la volta dell' arco osservate i Depositi di Leone XI. disegnato, e lavorato dall'Algardi, eccetto però la Maestà Regia scolpita da Ercole Ferrata, e la Liberalità da Giusepe pe Peroni Scolari del sudetto Algardi, quello d' Innocenzo XI. ideato da Carlo Maratta, e scolpito da Monsù Ste-

fano Monot Borgognone.

Osservate la Cappella del Coro, ove riposa il Corpo di S. Gio: Crisostomo, che su essigiato nel quadro dell' Altare rappresentante la Concezione, S. Gio: Crisostomo, con S. Francesco d'Assissi, e S. Antonio da Padova, dipinto da Pietro Bianchi, e posto in mosaico dagli allievi del Cavalier Cristosari. Sotto la medesima Cappella sono depositate le Ceneri di Clemente XI. Marc' Antonio Bolognese sece le pitture della Cuppola esteriore; Filippo Cocchi le pose a mosaico, Ciro Ferri, e Carlo Maratta dipinsero i triangoli eseguiti in mosaico da Giuseppe Conzi, e da Giuseppe Ottaviani; e Prospero Clori quelli ne' sordini, che surono coloriti dal Ricciolini, e Franceschini.

Avanzandovi osservate il Deposito d' Innocenzo VIII. in metallo lavorato da Antonio Pollajoli; nell' Altare seguente la Presentazione della B. Vergine è del Romanelli posta a mosaico dal Cristosari: Carlo Maratta disegnò le pitture della cuppola operate a mosaico dal Conti, Cristosori, Poz-

zo, Cussoni, e Clori sudetti.

E' degno d'ammirazione nel pilastro seguente il Deposito di Maria Clementina Regina d'Inghilterra ornato di marmi, e metalli dorati con Architettura di Filippo Barigioni; le Scolture sono opere dell'Insigne Pietro Bracci Romano: ed il Ritratto della stessa Regina in mosaico è del Cav. Pietro Paolo Cristosori: di cui sono tutti i Lavori a mosaico nella Cuppola della contigua Cappella del Battisterio, il Di

rettore ne su Niccolò Ricciolini con i Disegni del Cav. Francesco Trevisani. Architettò la detta Cappella il Cav. Carlo Fontana; e osservate in essa la bella tazza di porsido ornata di putti, e sestoni di metallo, la quale servi di Sepolcro agl' Imperadori Adriano, e Ottone II. e ai lati vi sono due tavolini parimente di porfido, il Quaftro con Nottro Signore, che riceve il Battesimo da S. Gio: Battista lo dipinse il Cavalier Carlo Maratta, e si principiò a lavorare a mosaico dal Cav. Gio. Battista Brughi, e lo terminò il sudetto Gav. Cristotori; il Quadro con S. Pietro, che accoglie il Centurione per battezzarlo è opera del Caval. Procaccini fatto condilegno del medesimo Maratta, e lavorato a mosaico dal mentovato Cristosofi: l'altro del Miracolo dello Scaturir la Fonn te per battezzar il detto Centurione su colorito da Ciuseppe Passeri col disegno del sudetto Maratta, e operato a mosaico dallo stesso Brughi.

Le Reliquie, e Corpi de' Santi, che si conservano in quenstra Sacra Basilica, e le Indulgenze, che si acquistano nel visitarla in vari tempi dell' anno, oltre le quotidiane sono instinite, che per non prolungarmi tralascio il narrarle, ri-

mettendomi alla considerazione del benigno Lettore.

11(

22

)Z=

)[i- -

ar-

mi;

10:

1101

Ritornando nel Portico trasferitevi a man finistra, se vou lete andare a visitare il Palazzo Pontificio, osservarete la. nobiltà delle Scale, Cortili, Portici, e Pitture; salendo per la Scala architettata dal Bernini, entrate nel Palazzo nuovo tabricato da Sisto V.; e godetevi la bellezza della Sala Clementina, così chiamata da Clemente VIII., che la. fece ornare di fini marmi, e dipingere egregiamente da Cherubino Alberti dalla Cornice in sù, dalla Cornice in giù da Baldassarrino da Bologna, e dal fratello dell' Alberti, chiamato dal Celio Giovanni; mà il mare su dipinto da Paolo Brilli. Osservate la magnificenza di tutto l'Appartamento Pontificio, ed in oltre l'Appartamento vecchio dipinto maravigliosamente da Raffaele d' Urbino, Giulio Romano, ed altri Pittori insigni: la Sala Regia, i cui stucchi sono opera bellissima di Pierino del Vaga; e la Ducale con le sue Pitture ampliata, e nobilita da Alessandro VII., indi la Cappella

pella di Sisto IV. dipinta dal Buonaroti, e da altri eccellena ti Pittori nominati da Franc. Albertini nel Trattato De mira-Lilibus Vrbis. l'Appartamento nuovo sopra il Corridore, tatto da Urbano VIII. con le sue Pitture : le due Gallerie, cioè quella nella loggia, e l'altra sopra la Libreria, l'Armaria Urbana; e la famosa Libraria Vaticana, accresciuta con la celebre Libraria de'Duchi di Urbino da Alessan. VII., e con la Libraria della Regina di Svezia, e dell' Elettore Palatino da Alessandro VIII. Clemente XI. con molti Codici di Lingue Straniere. Clemente XII. colla serie de' Medaglioni rarissimi, che possiedeva il Signor Cardinal Alessandro Albani. In oltre il Pontefice Benedetto XIV. col Celebre Museo del Cardinal Carpegna descritto in parte dal Buonaroti; con la gran raccolta de'Codici, e mano Scritti rarissimi della Libraria Ottoboniana, ed altre; il Marchese Capponi vi lasso la sua Libraria celebre di belle Lettere, e Erudizioni Italiane. Vi è stato anche giunto il Museo Sagro di moltissimi monumenti Cristiani, già posseduto dal Commendator Vettori, che ne ritiene la presidenza. Andate poi nella Guardarobba Pontificia, e a capo del Corridore del Cortile, che altri chiamano Giardino di Pio IV. scendete a vedere le celebri Statue, che ivi si conservano, cioè quella di Laocoonte trovata dietro alla Chiesa di S. Pietro in Vincoli, ove erano le Terme, e il Palazzo di Tito; l' Ercole, ed Antinoo, trovati nell' Esquilino appresso S Martino de' Monti; e duc. statue di Venere con un torzo, e due siumi celebratissimi Nilo, e Tevere travati a S. Stefano del Cacco. Andate poi al Giardino secreto, dove sono la Pigna, e il Pavone di metallo, che stavano nel Cortile di S. Pietro, e anticamente nella mole di Adriano Imperadore. Vedrete in ultimo il Giardino amenissimo per la quantità, e qualità delle Fonti, Boscaglie, Spalliere, e Semplici.

Uscito dal Giardino scendete nel gran Cortile di Belvedere. La maggior sabbrica tatta nel Palazzo vecchio Vaticano su di Nicolò V. il quale sortificò ancora il Monte contiguo d'altissime mura; poi su di Sisso IV., il quale edificò il Conclave, la Libraria, e le Stanze per la Rota, che sucono ter-

mina-

minate da Innocenzo VIII., che edificò anche il detto Cortile di Belvedere, e rinovò magnificamente una parte del Palazzo, e sopra al Monte verso i Prati Vaticani edificò bellissimi Gasamenti; e perchè questi sono in luogo alto, ed aperto, e rendono una veduta bellissima, surono perciò chiamati Belvedere. Da Giulio II. poi surono uniti con un vaghissimo Portico, sornito di tre Loggie, l'una sopra l'altra, che passono su la Valle interposta; e l'Architettura su di Bramante. Ma perchè restavano scoperti, quello sopra la Galleria appogiato al Monte su coperto da Urbano VIII. e l'altro chiamato il Corridore, da Aless. VII. nel mezzo della d. Valle serrata, e chiamata il Cortile di Belvedere. Giul. II. sece una bellissima Fontana con tazza grande di granito, levata dalle Terme di Tito.

In questo Palazzo composto di più Palazzi si contano venticinque Cortili: e dodeci mila cinquecento ventidue. Stanze; come si vede dal modello di esso, che si conserva nella Galleria. Da Belvedere conducetevi intorno alla Basilica, osservandone la parte esteriore, ornata di travertini

con disegno del Vignola da Pio IV.

e,

Ar-

luta

Ί.,

Pa

idi

oni

la•

e0

011

ri,

ľĺ

Da Belvedere guidatevi verso la Porta Angelica (così nominata dalli due Angeli scolpiti in bassorilievo nella parte esteriore) edificata da Pio IV., trovarete le Chiese di S. Pellegrino (che dava il nome alla vicina Porta del Borgo): di S. Anna de Palastrenieri ornata con disegno di Vignola, e di S. Egidio, in cui l'Altare della B. V. su architettata da Antonio Valeri; e dipoi alla Madonna delle Grazie coll' Ospizio de' Romiti, ove si venera una miracolosa Immagine di Maria Vergine portata da Terra Santa il 1586. da Albenzio Rossi Eremita Fondatore di questo luogo.

Potrete uscire dalla sudetta Porta della Città verso le mura del Giardino Pontificio, vi condurrete a vedere la piccio la Chiesa di S. Gio Battista de' Spinelli, e alla Parrochiale di S. Lazzaro col suo Spedale per i Leprosi; poi a quella di S. Croce sul Monte Mario eretta del 1470. dalla samiglia Millini, ove riposa il Corpo di S. Moderato M., ed incontro l'altra della Madonna Santissima del Rosario eretta dal cele-

B 4

bre Gio: Vittorio Rossi, col nome occulto di Giano Nicio-Eritreo, in oggi rinovata, eritenuta da' PP. Domenicani. Più avanti è quella di S. Francesco d'Assissi col Monastero dei PP. di S. Onorio. Si osserva nel mezzo del Monte la Villa dei Duchi Farnesi communemente detta Villa Madama; in oggi del Rè delle due Sicilie, oltre i Viali, Boschi, e altre Delizie. Giulio Romano vi tece il nobil Palazzo con stucchi, e pitture, ed altri pellegrini ornamenti: passata la d. Villa si vede una Chiesa a tre navate con alcune antiche sigure, che stimasi cretta nel luogo ove Costantino vidde in aria, la Croce, per mezzo della quale gli su promessa la Vittoria contro Massenzio. Presso la Valle detta dell' Inferno vi è una Chiesa sola dedicata alla B. V. detta del Pozzo per esser-

vi vicino un pozzo.

Indi tornarete nel Quartiere della Guardia Svizzera, in. cui è la Chiesa dei SS. Martino, e Sebastiano; passando poi dalla parte posteriore della Basilica Vaticana per vedere la. Zeccha Pontificia, e la piccola Chiesa, e Ospizio di S. Stetano degl' Indiani, o Etiopi; è lo Spedale della Famiglia Pontificia; contigua è la Chiesa di S. Marta, ritenuta dai PP. del Riscatto d'Italia: il Quadro della Santa nell' Altare Maggiore su colorito dal Baglioni, e la volta da Vespasia. no Strada, il S. Giacomo, e la S. Orfola sono del Lanfranchi; il S. Girolamo è del Muziani; il S. Antonio è di Domenico Puccini, ed il Crocifisso di Rilievo è dall' Algardi; apa presso vi è il Seminario Vaticano; e poco distante la Chiesa di S. Stefano degli Ungheri col suo Ofpizio; passando poi alla Chiesa di S. Maria in Campo Santo (così detto per esservi un ampio Cimiterio, in cui l'Imperatrice S. Elena vi pose della Terra Santa condotta da Gernsalemme) della contraternita degl' Alemanni; Michel' Angelo da Caravaggio dipinse nell' Altar Maggiore la deposizione del Signore dalla Croce, Giacomo d' Hasse d' Anversa sece le storie della Beata Vergine ne' quadri laterali, che su tumulato nel vicino Deposito lavorato da Francesco Fiamingo: negl' Altari il Gemignani colori il Santo Erasmo; lo Scartellino quello dei Maggi: Enrico Fiamengo il S. Carlo Borromeo, e la-Fuga

Fuga in Egitto. Nel vicino Oratorio Luigi Garzi vi espresse

la Concezione della B. Vergine Maria.

Passando poi dal Palazzo, e Carceri della Sacra Inquisizione poste da S. Pio V. vi trasterirete alla Porta della Città già chiamata Posterula, oggi Porta Fabbrica, perchè su apertaper scrvigio della fabbrica di S. Pietro. Fuori di essa vi è la Parocchia di S. Michele Arcangelo detto del Torrione. Poco più oltre è la Chiesa della Madonna delle Fornaci (cosi denominata, perchè quivi sono le Fornaci dei mattoni, ed altri materiali simili) tu concesso da Clemente XI. ai PP. Ritormati del Riscatto Spagnoli, avendola di nuovo sabbricata: la miracolosa Immagine di Maria SS., che si venera nella Cappelletta, fu colorita da Egidio Alet; e tra le altre Cappelle osservate quella cretta dal Cav. Gio: Bernardino Pontici ornata di marmi, e pitture; il quadro dell'Altare rappresentante la Sac. Famiglia su colorito da Giuseppe Chiari, nei laterali la Fuga in Egitto è di Pietro Bianchi, e la Natività di Niccolò Ricciolini; le mezze lunette sono. del Cav. Marco Benefial, ed il cuppolino di Pietro de Pietri; la SS. Trinità in altra Cappella fu dipinta da Onotrio-Abel-· lini; la statua di S. Gio. Nepomuceno nella contigua su scolpita dal Maini, e le altre da Scarámuccia.

Tornando per l'altra Porta della Città detta dei Cavallegieri per essere qui vicino il loro Quartiere della Guardia.
Pontificia trovarete il Palazzo, e Giardino Cesi dei Duchi
di Acquasparte ornato di diverse iscrizioni, bassirilievi e
strucchi; Ed appresso il Palazzo, e Giardino dei Barberini,
collocato sorse nel sito istesso dov' erano gli Orti di Nerone.
Sono in esso bellissime prospettive, e sontane; diversi vasi
di alabastro bianco, e molti bacili di majolica dipinti dai

scolari di Rassaele, e altri magnifici ornamenti.

Passate poi alla Chiesa di S. Michele Arcangelo Oratorio della Compagnia del Santissimo Sagramento, dove riposa una porzione del Corpo di S. Magno Vescovo, e Martire. Salendo con le ginocchia la contigua scala di 33. gradini, meditando la Passione del Signore, si acquistano moltissime Indulgenze: Indi alla Chiesa di S. Lorenzo in Pisciliais, orna-

ta dalla famiglia Cesi di stucchi, e pitture con architettura di Francesco Massari, e donata alli Padri delle Scole Pie, in cui hanno il loro Noviziato, avendovi accresciuto il Convento, e abbellita la facciata con disegno del Navona. Nella prima Capella a man destra, il quadro con S. Anna su dipinto da Pietro Nelli, i laterali, e volta da Gio. Battista Calandrucci, nella seconda S. Giuseppe Calasanzio su colorito da Domenico Porta, il quadro del Martirio di S. Lorenzo nella seguente e del Cav. Giacinto Brandi, il S. Gio. Bata tista, e S. Sebastiano nei laterali sono del sudetto Nelli, lo Sposalizio di Maria Vergine nel-quadro dell' Altar Maggiore fu espresso da Niccolò Berettoni: i quattro laterali rapresentanti il Transito di S. Giuseppe, il Sogno del medesimo, l'Adorazione dei Pastori al Presepio, e l'Adorazione dei Magi, sono opere di Michel' Angelo Ricciolini: i due laterali nella Cappella della B. Vergine tono di Enrico Cordicre quelli nella Cappella del Crocifisso sono del Cav. Troppa, la Cappella di S. Niccolò di Bari tu dipinta dal sudetto Michel' Angelo Ricciolini, che fece ancora futti i quadri sopra il cornicione con i fatti, e Martirio di S. Lorenzo.

### GIORNATA SECONDA

Da S. Spirito per il Trastevere.



Ncamminatevi in questa Giornata di nuovo per il Ponte S. Angelo, e passato detto Ponte tenendovi a man sinistra vi condurrete per vedere la Chiesa, e Ospedale di S. Spirito in-Sassia da i Sassoni, che abitarono in questo luogo. La d. Chiesa su architettata da Antonio

da Sangallo, e la facciata da Ottaviano Mascherini, il quale architettò ancora il Palazzo contiguo abitazione dei Prelati Commendatari; le storie dello Spirito S. nella Tribunafurono dipinte da Giacomo Zucca: la Trassigurazione nella prima Capella a man destra da Giuseppe Valeriani; la-SS. Trinità, e i quadri laterali nella Cappella seguente sono

dI

tilta oloen-Batu , lo

0,



di Luigi Agretti, che dipinse l'Assunta, e altre figure nella terza, eccetuata la Circoncisione del Signore colorita da. Paris Nogari : la Natività di Maria Verg., dipinta da Gio. Battista d'Ancona; il quadro, e le altre pitture nella quarta Capella sono del medesimo Zucca, che sece l'Istorico sopra la porta della Chiesa. Nel primo Altare a man sinistra il quadro colla Beata Vergine, e S. Giovanni Evangelista è opera di Pierino del Vaga, o di Marcello Venusti, di cui sono i due Profeti: la Natività, la Morte, e la Resurrezione del Salvatore con altre figure sono di Livio Agresti: la Deposizione del Signore dalla Croce nel terzo è di Pompeo dell'Aquila; e i quattro Evangelisti nei pilastri sono di Andrea Lillio d'Ancona: la Coronazione della B. Vergine con altre pitture nell' ultimo Altare è di Cesare Nebbia. In Sagrestia l' Istoria dello Spirito Santo è di Girolamo Sicciolante, e le pitture sono dell' Abbatini; Andrea Palladio architettò il Ciborio nell'Altar Maggiore. Entrate nel palazzo annesso annesso per vedere la riguardevole, e copiosissima Libreria. Medica, postavi a pubblico benefizio dal fu Monsig. Lancisi Medico di Clemente XI., appresso e il grande Dipedale edificato da Innocenzo III., e ristorato da Sisto IV., in esso. osserverete la Speziaria: il luogo degl' Intermi, e de teriti il ricetto delle Balie de Putti, e Putte Projette, e il Monastero delle Monache, e Zitelle numerosissime : il tutto governato con indicibile spesa, e carità. Nel mezzo della Corsia grande dello Spedale vi è un' Altare satto con pensiere del sudetto Palladio; nel di cui quadro Carlo Maratta vi colori il B. Giob. Passate al nuovo, e vasto Ospedale aggiunto a questo eretto con disegno del Cav. Ferdinando Fuga; e osservate su le parieti interne, che visono colorite a buon. fresco trenta Istorie del Testamento vecchio, e nuovo da Gregorio Guglielmi, che tece anche il quadro nella Cappela la rapresentante S. Filippo, e S. Ignazio, e quello della venuta dello Spirito Santo nella maniera del Cav. Brandi. Qui incontro vedrete il nnovo Oratorio di S. Spirito architettato dal Cav. Pietro Passalacqua, che prima stava adjacente al vecchio Ospedale. La SS. Nunziata nell'Altare fu dipinta dal Cav. Carlo Maratti, e gli altri quadri da Angelo Masserotti .

Avanzandovi verso la porta del Borgo detta di S. Spirito principiata con disegno del Sangallo, e proseguita dal Buonarroti, e non terminata. E suori della medesima a mandestra verso le mure è stato eretto un nuovo, ed ampio Cimiterio per uso dello Spedale sudetto, salirete per il monte già detto ventoso, abbellito di moderne sabbriche, e dal Conservatorio di S. Maria del Resugio passare alla Chiesa di S. Onostrio ritenuta dai PP. di S. Girolamo della Congregazione di Pisa, e sondata da Eugenio IV., su poi proseguita dal Cardinal de Cupis; l'Immagine della Beatissima Vergine sopra la porta, e le Istorie di S. Girolamo nel portico surono colorite dal Domenichino: Le pitture nell' Altar Maggiore dalla cornice in giù sono di Baldassarre Peruzzi, e della cornice in sù di Bernardino Penturecchio: quelle nella Cape Pella seguente surono colorite da Giacinto Caldarucci, e il

quadro col B. Pietro da Pisa dal Cav. Franccsco Trivisani. Nella Cappella opposta la Santissima Vergine di Loreto è pittura di Annibale Caracci, che da un suo allievo sece dipingere la Coronazione, ed il rimanente sono di Gio. Battista da Novara: Il quadro di S. Girolamo nell' altra Cappella è opera di Pietro Leone Ghezzi, e l'imbarco di S. Paolo fu espresso da Niccolò Ricciolini, quello incontro è di Pietro Nelli: L'ultima Cappella è di S. Onotrio ornata di varies pitture antiche di buona maniera. Osservarete poi i depositi del dotto Gio. Barclaj, e de i celebri Poeti Torquato Tase so, e Alessandro Guidi: Le Istorie di S. Onosrionel Claustro del Convento sono dipinte da Vespassano Strada, e l'Immagine di Maria Vergine da Leonardo da Vinci: Osservate nella vicina Cappelletta il quadro colla Nascita di Gesti nel Presepio con altre figurine, su vagamente dipinto da Francetco Bassano.

Nel sito più eminente di questo colle vedrete il vago Giara dino del Duca Lanti abbellito di fontane, boschetti, casini, ed altre delizie. Giulio Romano architettò il nobil Palazzo e vi colorí diverse Istorie. Ritornando per la strada della Longara drizzata da Giulio II. dalla sudetta Porta di S. Spirito fino alla Settimiana, che pensò tirarla fino a Ripa. Of servando l'Ospedale dei Pazzi, che prima rissedevano alla Piazza Colonna, ela Chiesuola dei SS. Leonardo, e Romualdo Ospizio dei PP. Eremiti Camaldolensi di Monte Corona, essendo stata rinovata con disegno del Cav. Lodovico Gregorini: Il quadro dell' Altar Maggiore fu colorito da Ercole Orteo da Fano, incontro è Il Palazzo Salviati architettato da Bramante in occasione, che il Card. Bernardo Salviati doveva ricevervi Enrico III. Rè di Francia nel suo ritorno da Polonia, in cui si conservano statue, bassirillievi, ed una quantità di quadri, fra' quali il Ganimede del Tiziano, la Diana del Correggio, il Battesimo, ed il Ratto d' Elena dell' Albano oltre diversi del Tintoretto, Mola, Maratti, Cigoli, Morando, Caracci, Salviati, Leonardo da Vinci, ed altri con un ampio, e ben disposto Giardino.

Più oltre troyarete la Chiefa di S. Giuseppe de' Padri Pii

Operari fondata da Monsignor Carlo Majella con architettu-

ra del Cavalier Sassi.

Passando poi alla Chiesa, e Monastero delle Terresiane. di S.Maria Regina Cœli eretto da Donna Anna Colonna Barberini, ne fu Architetto il Cavalier Francesco Contini, Gio: Francesco Romanelli vi dipinse nel Altar Maggiore il quadro con la Presentazione della B. V., e l'altro con S. Teresa, nel seguente, l'Assurzione della Madonne, quello di S.Anna sono di Fabrizio Chiari. Osserverete il Ciborio vagamente adornato di Lapislazuli, statue, ed altre pietre preziose, ed il deposito di marmo negro con busto di metallo di detta Fondatrice. Trasferitevi nel contigno vicolo per vedere il Monastero della Visitazione, e S. Francesco di Sales. dell' Ordine Agostiniano, il quadro di M. V., e S. Elisabetta dell' Altar Maggiore è opera di Carlo Cesi, il Transito di S. Giuseppe è di Guido Reni nell' Altar sinistro, in quello a destra il S. Francesco di Sales su lavorato in marmo da Francesco Moratti; Retrocedendo per la medesima strada quasi incontro è l'altro Monastero di S. Giacomo del ritiro delle Convertite in Settimiano (così corrottamente. detto dal Monte di Giano nominato anche Gianicolo, che gli sovratta dovendosi dire Subtus Janum da Giano per aver ivi abitato, oppure esser stato ivi sepolto. Nel Altar Maggiore Francesco Romanelli vi dipinse il S. Giacomo, e Francesco Troppa colori nelg' altri Altari la Maddalena, e S. Agostino con la B. Chiara da Montefalco. Siegue incontro un. altro Monastero, e Conservatorio di S. Croce della Penitenza detto volgarmente le Scalette, il Santissimo Crocesisso del Maggior Altare fu colorito da Francesco. Troppa, chefece l'altro con la Santissima Annunziata, in uno dei minori, e nell' altro Ciccio Graziani Napolitano vi espresse Santa Maria Madalena. Più oltre vi è la Villa, Palazzo Farnese già dei Ghigi in oggi posseduto dal Rè di Napoli descritta in versi da Polosso Palladio, su cretto il detto Palazzo con architettura di Baldassar Peruzzi, in cui Rassael d'Urbino disegnò, e dipinse con Giulio Romano, Gaudenzio Milanese Rassaellino dal Colle, ed altri suoi scuolari; le Gallerie, e CamCammere con varie Istorie, e particolarmente il Convito degli Dei, la Galatea, la Fucina di Vulcano, Gio: da Udine vi tece i testoni, gli animali, ed altri ornamenti attorno le medesime, Sebastiano del Piombo, detto Baldassar Peruzzi, e Annibale Caracci fecero le altre pitture con disc-

gno del sudetto Raffaele.

0

110

i di

veles

**a**•

و

ľ

na lel

he

ver

(CF

Alla destra e il Palazzo già dei Riarj, che su abitato già dalla Regina di Svezia, in oggi è del Eccma Casa Corsini, esciendo stato tutto rimodernato con aggiungervi nuova sabbrica, e sacciata con architettura del Cav. Fuga; Osservasi insoltre la nobiltà degli Appartamenti ornati di moltissimi quadri originali, mobili, tapezzarie, e supellettili ricchissime e degna di ammirazione nella nuova sabbrica aggiunta, ed ornata di pitture da celebri Pittori, la vastissima Libreria copiosa di antichi Codici, e manoscritti, una bellissima raccolta di figure originali: mirate ancora la prospettiva, amenità del gran Giardino, casino, e sontane, che unisce con la Villa tuori della Porta.

Con pochi passi uscirete dalla Lungara per la Porta chiamata volgarmente Settignana, cioè Settimiana, da Settimio Severo Imperadore, che qui edificò le sue Terme con Altare a Giano, secondo alcuni. Il nome del quale durò sopra detta Porta sino a i tempi di Alessandro VI. che risabbricandola, ne levò. Fu detta secondo altri Porta Fontanile, perchè in un Tempio qui vicino si saceva la sesta delle sonti ornando di siori, e gettando ghirlande nella Piazza, detta anticamente Settimiana; e gli avanzi di una vasca con acque, veduti quivi dal Biondi, surono sacilmente residui dei bagni d'Ampelide, o di Priscilliana, registrati da Vittore in questa contrada.

Fuori di detta porta a man dritta comincerete a salire il Monte Gianicolo. Prese questo Monte il nome da Giano, che quivi a tronte del Campidoglio aveva sabbricata la sua. Città. Fu poi detto Mons Aurus dagli Scrittori Ecclesiastici, e dal volgo corrottamente Montorio, dal colore delle arene, delle quali esso Monte abbonda, Prima di arrivare alla cima, vedrete la nuova sabbrica ove si lavorava con som-

ma facilità il Tabacco, è incontro la Chiesa, e Monastero della Madonna dei Martiri, o sia dei sette Dolori, dell'Ordine di S. Agostiuo, chiamato col nome della Fondatrice. Duchessa di Latera. Il Salvatore morto su colorito dal Ciccognini nell'Altar Maggiore, e nei laterali il S. Agostino dal Cav. Maratti, e la Santissima Annunziata è copiata da quella di Firenze! Psù oltre osservarete il nuovo Teatro ove si sa l'Adunanza degli Arcadi, su principiato colla generosità di Giovanni V' Re di Portogallo, con architettura di Antonio Canevari, in oggi ristorato ed abbellito per beneficenza di Clemente XIII. tel. m. Sopra alcuni Molini satti erigere per pubblica comodità da Innocenzo XI. Vi è la nova Cartiera del disegno dell'Architetto Carlo Melchiorri.



Giunto alla cima del Monte, offervarete il nobilissimo Frontispizio dell'Acqua Paola, architettato da Domenico Fóntana, e Cirlo Maderno, è sabbricato coi marmi del soro di Nerva da Paolo V., il quale sece condurre quest'Acqua dal Lago ťO

(~

lal

lla

ila

a di

Onio

za di

per

iera

t011•

Fón-

10 di

Lago di Bracciano per trenta miglia di Aquedotto. Detto Frontispizio su poi ornato da Alessandro VIII., e ultimamente da Innocenzo XII. coll' aggiunta di vastissima Conca di marmo. Fu quest'Acqua chiamata Augusta da Augusto, che vogliono alcuni la conducesse dal Lago Alsietino. Masse è vero (come il Marliano, ed altri scrivono) che quest' Acqua sosse quella ricondotta dal Pontesice Adriano I., converrà dire, che sia l'Acqua Sabbatina del Lago dell'Anguillara. Gregorio IV. nell' anno 827. essendo priva la Città di Molini, sece ristorare l'Aquedotto, e ricondurre la detta Acqua per tal essetto, come riserisce Anastasio Bibliotecario.

Appresso al suddetto Fonte constitui Alessandro VII. un. bellissimo Giardinetto di Semplici, anche pellegrini, dei quali vi si fa in tempi determinati l'ostensione per gli Studiosi della Bottanica. Di qui goderete il prospetto della Città; e sul dorso del Monte un Casino nobile con un altro vagoGiar. dino dei Spada. Più sopra vedrete un' altro delizioso Casi. no de i Farnesi, in cui è una Galleria dipinta da Filippo Lauri, con altre pitture di Carlo Cignani. Vicina trovarete una delle Porte della Città, anticamente chiamata Aurelia, oggi S. Pancrazio; fuori della quale è la Chiesa di detto Santo, offiziata dai Padri Carmelitani Scalzi, che hanno quivi lo studio delle lingue. Poco lontano vedrete il curioso Casi. no del fu Abbate Benedetti architettato da Plautilla Bricci Pittrice Romana. Appresso è la Villa Corsini; dalla quale si va alla Villa Pansilj, dove vedrete un Palazzo ornato di bassirilievi, statue, tontane, ed altri lavori fattivi dall, Algardi.

Riconducetevi poi alla Città, e con pochi passi giungerete alla Chiesa di S. Pietro Montorio, tenuta dai Padri Risormati di San Francesco. Entrando in detta Chiesa vedrete a destra una Cappelletta dipinta con la Flagellazione di N. Signore, ed altre figure da Frà Sebastiano del Piombo coi disegni di Michel' Angelo Buonaruóti. Le due Cappelle, che seguono, surono colorite dai Discepoli del Penturecchio. Nell' altra Capella passata la porta di fianco, il quadro con la Conversione di S. Paolo è di Giorgio Vasari: il quale se-

G

ce anche il disegno, e modello della sepoltura del Card. del Monte con la Cappella di Giulio III., e le statue, che ivi sono surono scolpite da Bartolomeo Ammannato, il samoso Quadro del Altare Maggiore, che rappresenta la Trasfigurazione di N. Signore sul Monte Tabor, è l'ultima opera che iece Rassaele, e da Giulio Romano compita in qualche parte. Paolo Guidotti dipinse nel Coro la caduta di Simon Mago, e la Crocifissione di S. Pietro, le pitture della Cappella contigua, e'il S. Gio: Battista, diconsi di Francesco Salviati; le statue surono scolture di Danielo da Volterra. Il Redentore portato al Sepolcro, nella seguente, ele altre pitture sono del Vander Fiammengo: un scolaro del Baglioni colori la Cappella di S. Anna: Francesco Baratta scolpi il S. Francesco, e i due Depositi nell' appresso Cappella ; dipinse la volta l'Abbatini. Il S. Francesco, che riceve le Stimmate è di Gio: de Vecchi con disegno di Michel' Angelo; nell' ultima Cappella il Deposito dell'Arcivescovo di Ragula è opera di Gio: Antonio Dosio da Ferrara. Nell' atrio del Convento la Cappella rotonda, eretta nel sito dove fu Crocifisso S. Pietro è architettura di Bramante, e le Istorie di S. Francesco nei portici le dipinsero Gio: Battista della Marca, e Nicolò Pomarancio.

Sopra questo Colle su sepolto Statio Poeta, e sotto di esso Numa Pompilio II. Rè dei Romani, il di cui corpo con alcuni suoi libri su quivi ritrovato 535, anni dopo la sua morte, come scrive Plinio lib. 13. cap. 15. in questo medesimo

Monte principiava la Via Aurelia.

Non vi sarà discaro scendere a vedere la Chiesa di S. Maria della Scala dei PP. Risorm. Garmelitani disegnata da Francesco da Volterra, la Facciata da Ottavio Mascherini: la statua della B. Vergine scolpita sulla porta è di Silvio Valloni; osservando le pitture nella prima Cappella Gherardo le Not Fiammengo vi colorì il S. Gio: Battista: nella seconda Antiveduto Grammatica Senese, vi sece il S. Giacinto: nella terza Giuseppe Ghezzi vi espresse il S. Giuseppe; la volta, e laterali sono del Cav. Odazi, e di Antonio David: nella quarta miovamente architettata da Giuseppe Pannini orna

du

ornata di vaghissimi marmi, e colonne con stucchi dorati s' Francesco Mancini vi dipinse il quadro di S. Teresa; il bassorilievo dalla parte del Vangelo è di Monsu Slose, l'altre dalla parte dell' Epistola, con i Serafini sopra il cornicione sono opere del Valle, e gli Angeli del Maini. Nell'Altare Maggiore il Ciborio, fatto con disegno del Cav. Rainaldi parimente ornato di preziosissimi marmi, e metalli con 16. colonnette di diaspro orientale; il quadro nel coro della Madonna, e Gesti, lo colori il Cav. d'Arpino: nella contigua della B. Vergine della Scala, nella quale vi è il Deposito di Muzio Santacroce lavorato dall'Algardi; nella seguente Pietro Papaleo vi fece la statna di S. Gio della Croce, e le altre scolture; e Filippo Zuschetti le pitture, nella prossima Carlo Veneziano vi espresse il Transito della B. Vergine: il Roncalli dipinse nell'ultima il S. Simone Stok, e nell'Oratorio i sudetti Padri conscrvano un piede di S. Terresa.

Poi andate alla Chiesa di S. Egidio, ove sono le Monache Carmelitane Scalze; la B. Vergine, e S. Simone Stok surono coloriti da Andrea Damassei, nel quadro dell'Altar Maggiore, e negl'altri la Santa Terresa dal P. Luca Fiammen-

go; e il S. Eligio dal Cav. Roncalli.

del

ivi

noasfi-

ope-

Jualdi Si-

rance-Volter-

te, e

aro del

Baratta Bappel-

ricere rel'An

icavo di

Nell'a

lito dort

e le Illo

tifta del-

to di esse

0 con al-

file Mor

nedelimo

is. Ma

ata di

herini io Val

erdolt econda

o: nel

12 VO!

David!

Pannini orna

Conducetevi alla prossima antichissima Chiesa di S. Maria in Trastevere sabbricata sopra gli Alberghi dei Soldati d'Augutto, che teneva nel Porto di Ravenna, e perciò su chiamata questa parte Città de Ravennati, e Tuberna Meritoria vi scaturi una tonte d'Olio, la quale corse per un giorno intiero, quando nacque il Salvator del Mondo, e perciò ritie. ne anche il titolo di S. Maria in Fons Olei; in memoria di tal Miracolo eresse questa Chiesa S. Calisto Papa I. nel 224. ( e dicesi che sosse una delle prime ) dedicandola al vero culto di Dio sotto il titolo della sua SS. Madre, e vi pose una. miracolosa Immagine della B. Vergine detta della Clemenza da S. Cecilia, e da S. Francesca Romana più volte venerata. Essendo stata da diversi Sommi Pontesici, e Cardinali ristorata, ed abbellita di varj ornamenti. S. Giulio Papa I. l'ant no 340. la rinovò da fondamenti, e S. Gregorio III. nel 734. ristorandola la sece tutta dipingere, e 30. anni dopo Adria-110

36

no I. le aggiunse altre due Navi ai stucchi. Nel 1203. Innocenzo III. la rinovò, richiudendola nella sorma presente, consagrandola ai 15. Novembre. I mosaici nel Coro surono satti sare da Innocenzo II., poi ornati di pitture dal Cardinal Alessandro de Medici, parimente il Card. Giulio Antonio Santocio sece il sossitto dorato, che attraversa avanti il Coro, e il Card. Pietro Aldobrandini sece quello della nave di mezzo nobilmente ornato, con pitture sattevi dal Domenichino; Il tregio di togliami, Cherubini è opera bellissima, di Cesare Conti d'Ancona.

La tempo di Gregorio IV. vi risiedevano i Canonici Regolari, Pio V. la dichiarò Collegiata, Basilica, e Parrochia. Il Santissimo Crocifisso nella prima Cappella stimasi del Cavallini, la Vergine Maria, e S. Giovanni, sono pitture del Viviani; il quadro con S. Francesca Romana nella seconda f\u00e0 colorito da Giacomo Zoboli, nella terza architettata dal Cav. Filippo Rauzzini, Pietro Nelli vi dipinie Gesù nel Presepio, S. Federico nella quarta su copiato dall' originale di Giacinto Brandi, che si conserva in Sagrestia. Il San Pietro nella quinta, è di Giuseppe Vasconio, nella sesta difegnata dal Domenichino, che vi colori in un angolo uni putto con fiori, e vi si venera l' Immagine della Beatissima Ver. trasportata qui da strada Cupa. I mosaici nella Tribuna dell'Altar Maggiore, turono rimo dernati da Pietro Cavallini: Riguardevoli sono quelli in un pilastro dalla parte manca, con cert' anetre di antichissimo lavoro; le pitture nel Coro sono d' Agostino Ciampelli. La nobilissima Cappella del Card. Altemps, fatta con disegno di Onorio Longhi, nella quale si custodisce la miracolosa Immagine di M. Vergine della Clemenza; Pasquale Cati vi colori il Concilio di Trento, ed altri tatti di Pio IV. Il Ciborio ornato di vaghe pietre, e metalli sù invenzione del Cav. Girolamo Odam Antonio Gherardi architettò, e dipinse il S. Girolamo nella Cappella presso la Sagrettia, nella seguente il S. Gio: Batzista è di Antonio Caracci, e le pitture sono d'Antonio da. Pesaro; quella di S. Francesco è del Cav. Guidotti; la contigua con i SS. Mario, e Calisto è del Procaccini, e quella

del

del Battesimo è pensiere del sudetto Cav. Rauzzini.

10

io

9

eni-

Di

ego.

114.

10

0.1

tata

ina-

San

ı di-

1110

lima

ribu-

o Ca-

parte

itture

Capa

Lone

iM.

cilio

V2-

dam

nel-

Bat-

da

con-

nella

del

Oltre le grand' Indulgenze, che gode questa Basilica, vi si custodiscono i Corpi di S. Calisto Papa; e Martire Fondatore di esta Basilica, di S. Cornelio P.; e M. di S. Giulio Papa, e Consessore, di S. Quirino Vescovo, e Mar., e di S. Calopodio Prete, e M., e nel Ciborio sopra l'Altar Maggiore, il Gapo di S. Apollonia V.; e Mar., un braccio di S. Pietro Apostolo, e di S. Giacomo Minore; di S. Nicolò Vescovo, e di S. Valentino M., di S. Giustina V.; e Mar. del Velo, e Capelli della SS. Vergine Maria del Presepio, del Sudario, della Sponga, e della Croce di Nostro Signore con altre insigni Reliquie collocate in urne d'argento dal Cardinal Nicolò Ludovisio.

Uscendo dalla detta Chiesa osservate il Portico con varie memorie antiche trovate nel Cimiterio di Calisto, sattovi sabbricate da Clem. XI. con disegno del Cav. Carlo Fontana; le quattro statue, che l'adornano surono scolpite da Gio Teudon, Michel Maglia, Lorenzo Ottone, e Vincenzo Felici. Poco distante è l'Oratorio di S. Maria della Compa-

gnia del SS. Sagramento eretta l' anno 1564.

Mirasi nella Piazza la sontana eretta da Adriano I., e ristorata da diversi Pontefici, e nel 1694. da Innocenzo XII., con disegno del Cav. Fontana, Orazio Torregiani Architettò il bellissimo Palazzo Estivo de'Monaci Benedettini, di S. Giustina, che hanno in cura la Basilica di S. Paolo. Nella contigua Chiesa di San Calisto Papa vi è il Pozzo, dove su gettato dai Gentili, e ricevè la palma del Martirio, che fu espresso nel quadro dell'Altare da Giovanni Belinerti Fiorentino; Il S. Mauro in altro dal Cay. Pietro Leone Ghezzi, la B. Vergine nell'Altar Maggiore da Avanzino Nucci, che dipinse ancora il sossitto. Incontro vi è il Conservato. rio dell'Assunta, la strada a man destra vi conduce alla Chiesa, e Monastero delle Monache dei SS. Cosmo, e Pamiano detto dal volgo S. Cosimato della Ordine di S. Chiara, che gli tu concesso nell' anno 1243. fabbricato nel sito della Naumachia di Cesare Augusto, o di Nerone alla quale erano vicini gli Orti del medessmo. Si venera nell'Altar Maggiore

 $C_3$ 

ma

una miracolosa Imagine della B. Vergine creduta di mano Angelica; Le altre pitture sono di Cesare Torelli, Francesco da Castello, e Gio Angelo Canini. Nell'Altare ornato di antichissimi bassirilievi vi si conservano i Corpi de' SS. Martiri Fortunata, e Severa; e nel Convento un antichissimo, e

ben disposto Archivio.

Passando poi alla strada maestra trovarete la Chiesa dei SS. Quaranta Martiri di Sebaste, già ritenuta dalla Compagnia del Contalone in oggi concessa a i PP. Ritormati Scalzetti di Spagna nuovamente sabbricata da sondamenti con vaga architettura dedicatala a i Santi Quaranta, e S. Pasquale Baylon. Le pitture, che l'adornano sono il Martirio dei SS. Quaranta, e la Santissima Concezzione surono coloriti da Luigi Tuzi: La sacra samiglia su espressa dal Preziada Spagnolo: Il S. Francesco, e S. Antonio da Giovanni Sorbi: Il San Pietro d'Alcantara da Monsú Lambert: Il San Pasquale da Salvatore N. N.: Il S. Go. Battista da Antonio Sardi: Il Beato Egidio de Prado da Matteo Panaria, che sece ancora le altre pitture a fresco della cuppola, e volta sú l'Altarc. Maggiore.

Trasteritevi a vedere la divota Chiesa, e convento dei PP. Ritormati di S. Francesco, donata dai Monaci Benedettini a S. Francesco, che vi abitò quando su in Roma l' anno 1229. fu rinovata dal Card. Lazzaro Pallavicini con architettura. del Cav. Mattia de Rossi. Il devoto Crocisisso di rilievo nella prima Cappella, fu lavorato da Fra Diego. Il S. Giovanni da Capistrano, e tutte le altre pitture nella seconda sono di Domenico Maria Muratori: La Santissima Vergine, es S. Giuseppe nella terza è di Stefano Legnami, le altre pitture sono di Giuseppe Passeri: Il S. Pietro d'Alcantera, S. Pasquale Baylon nella quarta, è di Giuseppe Chiari: Il S. Gio. Battista, e S. Lorenzo furono dipinti nei pilastri da Paolo Guidotti, l'Altar Maggiore fu difegno da Antonio Rinaldi, operato con varj marni da Fra Secondo da Roma. La statua di S. Francesco, è opera del sudetto Frà Diego: Il S. Francesco in estass nel Coro è del Cav. d'Arpino, e les altre pitture sono di Gio: Battista da Novara: La statua del-

la

CO

121-

o,è

ı dei

npa-

ical

Va-

iale

dei

da

02-

: []

iale

013

(0)

PP.

ni a

129:

بها

nel-

an-

0110

ttu·

0

da

na.

g0 :

la B. Ludovica Albertoni, nella Cappella, in cui riposa il suo Corpo presso la Sagrestia è opera del Cav. Bernini, la S. Anna sù colorita dal Baciccio, le altre pitture dal Cav. Celio: Il Cristo morto in seno a Maria nella seguente è di, Annibal Garacci: la Santissima Nunziata nella contigua è di Francesco Salviati: le altre pitture sono del sudetto Giovan Battista da Novara: La Concezione nell' ultima è di Martino de Vos; la nascita è di Simone Vvet, di cui sono le pit. ture nella volta. L'Assunzione è di Antonio della Cornia. Qui appresso vi è l'Oratorio per la Compagnia del Terz'Ordine. Nella Sagrestia nuovamente ornata di credenzoni di noce lavorata con grand' industria, ed invenzione da Francesco Bernardino da Pesaro, vi si conserva un Crocisisso, che si dice parlasse a S. Francesco; trasteritevi nella stanza, ove abitò il detto Santo, nell'Altare vi si venerano molte reliquie legate in argento; e nel quadro su satto ritrattare San Francesco mentre viveva dalla Beata Giacomea di Sette Solis. E la pietra dove il Santo Padre teneva il capo quando dormiva. Nel Claustro vi sono dipinte da Fra Emanuele. da Como varie Istorie di Santi, e Religiosi dell' Ordine.

Quivi vi condurrete al bel Tempio, ed al vicino Spedale di S. Maria dell'Orto delle Università, e Compagnie dei Pizzicaroli, Erbaroli, ed altri artisti nuovamente ornato di marmi fini, stucchi dorati, e pitture, sicuato sorse ne' Prati Muzi dati dal Publico a Scevola in premio del luo valore; altri credettero, che qui fossero i Prati Quinzj, così detti da Quinzio Cincinnato, che in esso arava, quando ebbeavviso della Dittatura conferitagli dal Senato. Altri poi vogliono, che ambedue questi Prati sossero vicini. Poco lontano stava il Campo Albione, chiamato così dalla Selva Al-

biona, ove si sacrificava il Bue biancho.

Entrando in Chiesa; che su edificata l'anno 1439. con architettura di Giulio Romano, la facciata da Martino Longhi, e perfezzionata nel-1616. dall'Università de'Pizzicaroli; Ebbe la sua denominazione da un' Imagine della Beata Vergine, che stava sopra la porta d'un Orto; la quale si venera nell'Altar Maggiore, che fu disegnato da Giacomo

dii

della Porta. Il Caval. Paglioni vi espresse alcune Istorie di Maria Vergine, Taddeo, e Federico Zuccheri vi dipinsero lo Sposalizio, la Visitazione della Beata Vergine, la Nasci. ta di Gesù, e i Profeti, ed altre. La volta minore a destra su colorita da Gio: Battista Parodi, e l'altra a sinistra da. Mario Garzi; L' Assunzione della Madonna nella volta. maggiore da Giacinto Calandrucci, che fece ancora la Resurrezione di Nostro Signore. La Concezzione di Maria Vergine da Giuseppe, e Andrea Orazj. Il S. Franceico da Mario Garzi; Negli ovati sù le porte, la venuta dello Spirito Santo, e l'altro con S. Gioacchino, e S. Anna sono di Andrea Procaccini. Il Transito di S. Giuseppe, la Nascita di Gesti sono dei sudetti Fratelli Orazj. Le Cappelle surono dipinte, la prima della Santissima Nunziata da Taddeo Zuccheri, e la volta da Tomasso Cardani, la seconda da Filippo Zuccheri, la terza i SS. Giacomo, e Bartolomeo Apostoli dal detto Baglioni, la quarta con diverse figure da Nicolò da Pesaro, che dipinse l'altra Cappella incontro di S. Francesco. La seguente dal sudetto Baglioni; La contigua architettura da Gabriel Valvasori. Il S. Gio: Battitta lo colorì il Carradi, e i laterali l'Abbate Ranucci, l' ultima di San Sebastiano dal mentovato Baglioni.

Nell' uscire da questa prenderete il cammino verso Ripa grande, dove si sbarcano le Merci, che si conducano per mare, e trà il già Ponte Sublicio, e il Ponte Rotto a S. Maria, in Cappella trovarete un vago Giardino del Principe di San Martino. Qui si facevauo da'Gentili nel Tevere i giuochi detti Pescatori; tacilmeute vi su il soro Pescatorio, dove si vendono Pesci, fatto dal Censore M. Fulvio. Vicino è il Confervatorio de' Putti, dove questi si ammaestrano nella pietà Divina, e in diverse Arti, sotto il governo de' Padri delle Scuole Pie, su eretto nel Pontificato d'Innocenzo XI. da, Monsignor Tomasso Odescalchi nel 1684, su accresciuto di tabbriche da Innocenzo XII. che vi uni il Conservatorio dei Letterati, ed ha il suo nome da una Cappella, che quivi è dedicata all'Arcangelo S. Michele. Clemente XII. con dise, gno di Carlo Fontana vi aggiunse un ben iteso Edesizio chièn

ro ci. tra

latia O da Spio di cita

ip-

104

م

li-

di



mato Casa di correzione, perchè in esso si corregge con qualche castigo la mala vita dei sanciulli oziosi, e discoli, e aggiunse poi un' altra sabbrica con Chiesa per abitazione de' poveri Vecchi, e Invalidi quà trasseriti dall' Ospizio di S. Sisto, Clemente XII. con disegno del Cav. Fuga vi sece il nuovo Carcere per le Donne condannate ad essa.

Sotto questa gran fabbrica vi è la piccola Chiesa di S. Maria del buon Viaggio così nominata da' Marihari. Osservarete il nuovo Porto di Ripa grande, e la vaghissima sabbrica per la Dogana delle Merci, che vengono per Mare satta inalzare dai sondamenti da Innocenzo XII. con architettura di Mattia de Rossi, e Carlo Fontana.

Poco di qui discosto, giungerete ad una delle Porte della Città di Roma detta Portese, e Portuense, che conduce a Porto, ove era il Tempio di Portunno, su riedificata con nobil disegno da Innoc.X., vedesi suori di essa verso il siume il Casino dei Massimi, e la Chiesa di Santa Maria del Riposo,

C 5

c di

e di S. Prassede al Pozzo Pantaleo, detta dal volgo S. Passera, ove si custodiscono i Corpi de' SS. Ciro, e Giovanni Martiri, in questi contorni vi sono alcuni Cimiteri di SS. Mar-

tiri, come riferiscono varj accreditati Autori.

Retrocedendo per proseguire il vostro viaggio passerete al divotissimo e vaghissimo Tempio di S. Cecilia tabbricato nella sua casa concessa da ClementeVIII. alleMonache Benedettine, su consagrata da Urbano I., rifatta da sondamenti da Pasquale I. I Cardinali Francesco, e Trojano d'Aquaviva ristorarono ed abbellirono la detta Chiesa e Monastero con nuove tabbriche, ed altri ornamenti, la volta è dipinta da Sebastiano Conca. L'Altar Maggiore, Confessione, e Pavimento è ricco d'Alabastri, Diaspri, colonne, ed altre. pietre orientali: Il quadro colla Beata Vergine fu colorito da Annibale Caracci, la statua di Santa Cecilia su scolpita. da Stefano Maderno: nella Cappella sotterranea i quadri con la Santa moribonda del Cav. Vanni, i SS. Valeriano, Tiburzio, Massimo Martiri, e i SS. Urbano, Lucio Pontesici, e Martiri S. Agnese, e S. Caterina sono del Cav. Baglioni, vi riposano i Corpi dei detti primi sei S. Martiri, con altri novecento collocativi dal sudetto Pont. Pasquale I.; vi ardono da circa ottanta Lampade di argento dotate in perpetuo dal Card. Stondrato (che vi fece tutto il sudetto ornamento) il di cui Deposito è nella navata a destra lavorato da Carlo Maderno. Nella vicina Gappella vi si conservano in preziosi vasi le Reliquie di molti altri Santi, ed il Velo della stessa S. Cecilia; trasferitevi nella stanza del Bagno; ove la Santa riceve la palma del Martirio; i quadri con la Decollazione della medesima, e la Coronazione col suo Sposo Valeriano furono coloriti da Guido Reni, le altre pitture da Paolo Brilli. I quadri negli Altari sono i SS. Pietro, e Paolo, Sant' Andrea Apostolo la Maddalena, e il Martirio di S. Agata turono dipinti dal sudetto Cav. Baglioni; la Flagellazione di Gesti alla Colonna, è del Cavalier Vanni S. Benedetto: e S. Stefano furono coloriti da Giuseppe Ghezzi.

Uscendo per la porticella trovarete la Chiesa di San Gio: Battista de Genovesi coll' annesso Spedale per li Marinari

dii

della Nazione eretto da Mario Cigala Genovese ivi sepolto nel 1481, il Signor Marchese Piccaluga con somma diligenza la sece riadornare e sornire di nuova sacciata, ed abbellirla di stucchi, e pitture, ed essendo juspatronato della sua Casa vi ha satto erigere una vaga, e ben intesa Cappella dedicata a S. Catarina Adorna, il Cavalier Odazi dipinse la Beatissima Vergine di Savona, e il San Giovanni Battista è una

copia di Raffaelle di Urbino.

mni

te al

det-

ari

00

a da

ان

rito

مة

con

ur-

ve-

dal

ar o

iloli

ınta

one

an0

010

ant

gata

one

):(

ari

Poco distante è il nuovo Conservatorio di S. Pasquale, e seguitando poi il cammino per tornare a casa godendovi quello che resta di riguardevole in questa parte del Trastevere con indrizzarvi per la strada retta alla Chiesa di Santa. Maria, e S. Giacomo in Cappella della Compagnia dei Vascellari, o Barilari essendo stata un piccolo Spedale satto da Santa Francesca Romana, di qui conducetevi a quella di S. Salvatore a Ponte rotto; fu questo Ponte nominato anticamente Palatino forse dal Monte Palatino che gli era infaccia; fu detto poi Ponte S. Maria da una miracolofa Immagine della Beata Vergine che era nel mezzo di esso, e su portata da i Monaci di S. Benedetto a S. Cosimato allora lero Chiesa dove ancor' oggi si venera. L'Inondazione del Tevere nel Ponteficato di Clemente VIII. l'anno 1598. ne ruppe i duc archi, che ora vi mancano benche poco prima fosse stato ristorato da Giulio III., e Gregorio XIII. Andate a S. Benedetto in Pissinula forse così detta da un antica. Piscina che qui era, o forse dal Pesce che si vendeva nella vicina Piazza. Si dice che qui sosse l'abitazione di S. Benedetto in sua gioventù, e si vede l'Imagine della Beata-Vergine dove lui orava, e su essigniato nel quadro dell'Altar Maggiore mentre ivi viveva, non molto lungi è la Parocchia di S. Salvadore della Corte dove nei Secoli de gentili fu una Curia, e forse quella, che alcuni Antiquari chiamano il Tribunale di Aurelio, o secondo altri della samiglia de Curtibus essendo stata questa in oggi concessa ai PP. Minimi di S. Francesco di Paola, la quale la ritabbricano con die segno del Valvasori; si venera nell'Altar Maggiore una divota, e Miracolola Imagine della Santissima Vergine detta

44 della Luce; qui giace il Corpo di S. Pigmenio Celebratissimo Martire, e Maestro di Giuliano Imperadore Apostata; quelli de i SS. Pollione, Melice Martiri. Di qui trasferitevi alla Chiefa di S. Eligio nuovamente eretta dalla Università dei Sellari.

Passate poi a quella de SS. Crisp., e Crisp. dell'Università dei Calzolari detta dal volgo S. Bonosa, perchè conservasi il di lei Corpo sotto l'Altar Maggiore con altre reliquie.

Poco distante è la Chiesa di S. Grisogono ritenuta dai PP. Carmelitani della Congregazione di Lombardia edificata da S. Silvestro, rinovata nel 1623. dal Card. Scipione Borghese essendo questa ornata da 24. antichissime colonne di granito orientale, due di porfido, e nell' Altar Maggior 4. d'alabastro cotognino. Il Guercino da Cento vi colori il Santo nel fossitto, e il Cav. di Arpino la SS. Vergine. Negl' Altari il Cav. Paolo Guidotti vi dipinte il Santissimo Crocifisso, S. Catarina, S. Barbera, S. Francesca Romana, S. Alberto S. Domenico, ed altri Santi. I SS. Angioli sono di Gio: di S. Giovanni, il S. Francesco è di un scolaro di S. Titi. La S. Maria Maddalena de Pazzi è di Giovanni Colli, e Antonio Gherardi: il S. Angiolo Custode è di Ludovico Gimignani, e la SS. Trinità nella volta è di Giacinto Giminiani; nella-Cap. ove si venera la B. Vergine del Carmine si custodisce il Capo di S. Grisogono: i Depositi della famiglia Poli sono pensieri del Cay. Bernini . Qui vicino è la Chiesa di S. Agata, che su Casa Paterna di S. Greg. II. Pon., e vi risiedono i PP. della Congreg. della Dottrina Cristiana di Avignone.

Seguitando il cammino offervate il nuovo Ospedale di S. Maria, e S. Gallicano Martire eretto da Benedetto XIII. con architettura del Cav. Filippo Rauzzini; poi al Monattero delle Monache di SS. Rufina, e Seconda, e a quello di S. Margherita in cui sono Religiose del Terz' Ordine di San Francesco, ristorato dal Card. Castaldi con Architettura di Carlo Fontana. La S. Margherita nel quadro dell' Altar Maggiore su colorito da Giacinto Brandi, e gli ovati laterali dal Cav. Ghezzi, e la volta dal Padre Umile Francescano; il S. Francesco è del Baciccio, e la S. Orsola è di Gio: Paoio

Severi

minte

[adi

Conte

detta !

da Cle

19 20

rieid (

[mpel

10;

11112

Dome.

Severi. Incontro è l'altro Monastero di S. Appollonia pari-

mente Monache del Terz' Ordine.

lind

;0

erite.

veisi.

verlita

ervale

ie,

ii PP.

ta da

ghe.

alainto

Al-

erto

: di

La

110

ni,

ما

ce il

0110

152-

0110

lť.

di

II.

tea

di

an

ı di

ag-

dal

Indi alle Chiese Parrochiali di S. Dorotea concessa ai PP. Conventuali. Nell'Altar Maggiore si custodisce il Corpo di detta Santa, e'l' altra di S. Gio: detto della Malva concessa da Clemente XI. a i PP. Ministri degl' Infermi, che l' hanno abbellita, ed in fine andate a vedere il Giardino Farnese vicino a Ponte Sisto dove probabilmente surono gli Orti del Imperador Geta. Questo Ponte su detto Janiculense, poi rotto; e su con molta sipesa risatto da Sisto IV. in occasione dell' anno Santo 1475. E' tempo di fare ritorno alle vostre abitazione,

## GIORNATATERZA

Da strada Giulia all' Isola di S. Bartolomeo.



Ell'uscire di Casa inviatevi al Ponte S. Angelo e di la alla Chiesa di San Giovanni, coll'annesso Ospizio, ed Ospedale de' Fiorentini sabbricata con disegno di Giacomo della Porta, e ornata di vaga sacciata da. Clemente XII. con architettura d' Alessandro Galilei. A destra quando si entra, il San

Vincenzo Ferrerio che predica si crede del Passignani. Il S. Filippo Neri, che ora innanzi a Nostro Signore, e alla Beata Vergine, è copia di Carlo Maratti. Il S. Girolamo è di Santti Titi; l'altro S. Girolamo è di Lodovico Civoli; Il quadro, che sta dalla parte opposta, è del sudetto Passignani; le altre pittute sono di Stesano Pieri. Nella crociata della Chiesa, il Martirio dei SS. Cosmo, e Damiano, è di Salvador Rosa. La Natività di Maria Vergine, e i quadri laterali sono di Anastasio Fonteboni, e il restante è di Agostino Ciampelli. Nell' Altar Maggiore, architettato dal Borromini, le sigure in marmo, che rappresentano il Battesimo di Nostro Signore, sono di Antonio Raggi; la statua della Fede su scolpita da Ercole Ferrata; e quella dalla Carità da

Domenico Guidi. Dall' altro sianco della Chiesa la Cappella del SS. Crocisisso su dipinta tutta dal Lantranchi. Nella Cappella seguente, il quadro di S. Maria Maddalena è di Braccio Ciarpi, che su Maestro di Pietro da Cortona. Il San Francesco nella terza, e del medesimo; e le pitture a tresco sono di Niccolò Pomarancio; ma quelle della volta, che rappresentano una Gloria sono di Giuseppe Ghezzi. Nella quarta il S. Antonio Abbate è di Agostino Ciampelli; le pitture a tresco sono di Antonio Tempesta: i laterali sono di Gio: Angiolo Canini. Nella quinta S. Maria Maddalena dei Pazzi è del Corrado Fiorentino, con i due laterali. Nell'ultima il S. Sebastiano, e altre figure sono di Gio: Battista Vanni, conservasi nell'Altar Maggiore i Corpi dei SS. Proto, e Giacinto Martiri.

Trasteritevi poi alla Chiesa dell'Archiconstaternita, della Pieta, della stessa Nazione Fiorentina: indi per la Strada Giulia, drizzata da Giulio II., (la quale è quasi la stessa che dagli antichi era chiamata via Resta) troverete il Collegio Bandinelli, e il Palazzo dei Sacchetti. Scrive Lodovico Gomesio nei suoi Commentari, che il letto del Tevere si stendeva in questa parte sino alla Prigione, che chiamavasi Corte Savella; sondato in alcuni marmi dimostrativi di

ciò, ritrovati in detta Corte,

La Chiesa di S. Biagio della Pagnotta Tempio di Nettuno nel quale coloro che avevano patito nausragio, venivano ad appendere i loro Casi dipinti: e vi si è trovato un marmo, che saceva menzione di tal Idolo, e diceva che questo Tempio dall' Imperadore Adriano su risarcito. Vicina è la Chiesa delli SS. Faustino, e Giovitta de' Bresciani, principiata in sorma di Palazzo per uso dei Tribunali di Roma, che qui voleva congregare Giulio II., e si univa con quei gran muri, sopra i quali sono le Chiese di S. Biagio, e del Suffraggio: ma Bramante, che n'era Architetto, per la morte del Papa, lasciò impertetta questa s'abbrica, che servì poi ad altri usi sino al 1575, nel qual tempo su data a i Bresciani. Appresso trovarete la sudetta Chiesa del Suffragio, ritatta dai sondamenti con disegno del Rainaldi. Nella prima Cappel-

ppel

اائ

è di

ll San

a tre-

, che

Nella

; 6

ono di

na dei

ilta

roto,

del-

trada

Ila.

olle-

OVI

vere

wali

ri di

thuno

no ad

rmo , l'em=

Chie-

oiata e qui

niri,

Pa-

altri

Ap.

a dal

la a destra il quadro coll'adorazione dei Magi i due laterali, e la volta sono di Gio. Battista Naldini. Nella seconda Cappella, il quadro colla B. Vergine, S. Giuseppe, e S. Domenico, è di Giuseppe Ghezzi: l'uno dei laterali, dove si vede Abramo è di Girolamo Troppa; l'altro con la vissone di Giacob, è di Giacinto Messinese. Nella terza, in cui si venera una miracolosa Immagine della Madonna, i due quadri laterali sono di Giu. Chiari: le pitture della volta sono di Niccolò Berettoni. Il quadro dell'Altar Maggiore, è opera del sudetto Ghezzi: i due laterali, e la volta sono del Cav. Benaschi Piemontese. Nella Cap. del Crocesisso i due laterali si credono del Lanstranchi. Nella seguente il quadro di S. Francesco, e altri Santi è copia di Guido, il S. Giancinto nell'ultima è di Monsù Daniele Fiammengo: i laterali, e la volta sono di Gio. Battista Pimini Palermitano.

Vicino è l'Oratorio dell'Archicontraternità del Consalone, in cui parimente sono pitture insigni. La Cena di Nossero Signore con gli Apostoli, e il Cristo che porta la Croce sono di Livio Agresti. Gesti condotto a Caisas con altre sigure è la più bell'opera di Rassaelino da Reggio. La Resurrezione del Salvatore, e le due sigure di sopra, sono di Marco da Siena. La Coronazione di Spine, e l'Ecce Homo sono di Cesare Nebbia. La Flagellazione con le sigure di sopra, sono di Federico Zucchieri, la Crocissisione, e la deposizione della Croce sono di Daniele da Volterra. Il quadro dell'Altare è del sudetto Livio Agresti.

Trovarete poi il nuovo Carcere, principiato da Innocen-

zo X. e terminato da Alessandro VII.

La Chiesa di S. Filippo Neri è nel vicolo incontro la Parrocchiale di S. Niccolò, Juspatronato della Famiglia Incoronati: e più oltre il Colleggio Ghislicri, e la Chiesa dello Spirito Santo de' Napoletani, già detta di S. Auria, il di cui luogo anticamente si chiamava Castrum Senense. La detta Chiesa è renovata con architettura del Cav. Carlo Fontana vedrete nobili Cappelle, e buone pitture.

La Chiesa di S. Eligio degli Orefici architettata da Bramante, indi all'altra di S. Catarina de Senesi, dove si con-

ferva

serva un dito della Santa, nel quale riceve l'Anello dal suo

Spolo Gesû.

Veduto il Palazzo de' Falconieri, rinovato con eccellente fimetria dal Borromini, visitate la Chiesa dell' Archicontraternità di S. Maria del Orazione della Morte, nuovamente architettata dal Cav. Fuga; entrate nel Palazzo Farnese de' Duchi di Parma. Principiò questo grand' Edifizio Pao-



lo III.; mentre era Cardinale con disegno di Bramante Lazari, e di Antonio Sangallo, e nel suo Pontificato lo riduscie a questa maestosa grandezza colla direzione di Michel'Angelo Buonaroti e dal Card. Alessandro nipote di PaoloIII. sù terminata. In esso è famosa Statua della Dirce legata al Toro, condotta da Rodi, opera di Apollonio, e Taurisco, come racconta Plinio al cap. 5. de lib. 36. Fu collocata dal Imperadore M. Antonio Pio detto Caracalla nelle sue Terme sotto al Monte Aventino, appresso alla Piscina pubblica e tro-

e trovata nel suddetto Pontificato, su posta in detto Palazzo. Nelle stesse Terme in ritrovata anche la Statua lodata dell'Era cole, che hà la testa, e una gamba satta di nuovo, opera di Glicone Ateniense. La Ninta di Diana, maggiore del naturale, che hà sopra la veste una pelle di fiera, e una ghir. landa in mano. La Donna di pietra Paragone, con testa. braccio, e un piede moderni, creduta quella Vestale, che portò dal fiume al Tempio acqua col crivello. L' altro Ercole della stessa pietra, il quale era senza braccia. L. Atlante col Globo sul 'I dorso. Il Busto dell' Imperadore Caracalla, ed altri Busti lavorati da insigni Artesici. Il Gladiatore 2 guisa di Colosso, che tiene il piè dritto sogra una targa, e dietro ad esso il suo Celatone, perchè dietro al piè manco sono le sue velti. Un' altro Gladiatore, che tiene un putto gettato sopra le spalle, la cui testa, braccia, e gambe sono moderne: edaltri torzi, e teste parimente ritrovate in dette Terme, come narra Ulisse Aldrovandi. Nello stesso Palazzo è un Gabinetto dipinto da Annibale Caracci, e una Galleria di Statue, ed altri preziosi avanzi dell' antichità, dipinta dal medesimo. Vi sono ancora altre eccellenti pitture del detto Annibale, del Lanfranchi, del Zuccheri, e di Tiziano: e in una nobile Biblioteca alcuni Libri con molti disegni di Raffaele, Giulio Romano, Buonaroti, Can racci, Polidoro, ed altri; ed il Museo dell' eruditissimo Fulvio Orsini. A i lati della Porta della gran Sala vedrete. due Schiavi Barberi scolpiti a persezione; e dentro d'essa la Statua di Alessandro Farnese lavorata da Simone Maschini di Carrara; alcune Statue di Gladiatori fatte con ottima maniera; e le due Statue famose di Guglielmo della Porta, che dovevano servire pe'l Sepolcro di PaoloIII. Vedrete poi nella Piazza le due bellissime Fontane con due gran Conche di Granito d'inestimabile valore.

Ritornando alla strada Giulia, osservarete nella Chiesa dei SS Giovanni Evangelista, e Petronio dei Bolognesi il quadro dell'Altar Maggiore, opera mirabile del Domenichino. Avanzandovi troverete il superbissimo Fonte, che ta prospetto alla detta strada, satta da Paolo V. con dilegno

idul. l'An-

II. tù

1To

isco,

ta dal

e Ter-

abblica e tro-



del Maderno. Accanto a questo Fonte era l'Ospizio de'poveri Vecchi trasferiti all'Ospizio di S. Michele a Ripa. In oggi una parte del sudetto luogo serve per Conservatorio delle povere Fanciulle dette le Zoccolette, e l'altra parte per Colleggio Apostolico de' Sacerdoti, satto ristorare, ed

ampliare dal Card. Imperiali.

Dirimpetto è la Chiesa Parrocchiale di S. Salvatore in Onda, governata da' PP. Conventuali di S. Francesco. Segue la Chiefa della SS. Trinità de' Pellegrini, e Convalescenti, ricca di preziose Cappelle, fra le quali l'Altar Maggiore è insigne per il quadro fattovi da Giulio Reni. I quattro Profett negli angoli della Cuppola sono di Gio: Battista da Noyara, che dipinse ancora tutta la Cappella della Nunziata Il quadro con S. Gregorio, e tutta la Cappella del medesimo fu dipinta da Baldassar Croce. Il quadro nella contigua con la B. Vergine, S. Agostino, e S. Francesco è opera del Cav. d'Arpino: e le altre pitture sono del suddetto Croce. Il quadro con S. Carlo, S. Filippo, ed altre figure nell'ultima, è di Mon û Giglielmo Borgognone; e le altre pitture sono di Gio: Battista Ferretti allievo di Carlo Maratti. Appresso vi è l'Ospedale, e l'Oratorio, in cui si predica ogni Sabbato agli Ebrei. La detta Chiefa è stata abbellità di vaga sacciata architettata da Francesco de Santis Romano. Poco lontana è la Parrochia de' SS. Vincenzo, ed Anastasio de' Cuochi, detta ancora della Nunziata.

Tornate in oltre al Palazzo Spada Capo di Ferro, fatto dal Cardinal Girolamo con architettura di Giulio Merisi da Caravaggio. Vedrete in esso, oltre un vago Giardino, la. Libraria, la Sala, e le Camere ornate di stucchi, e pitture bellissime. Nella Galleria, Didone che si uccide sul Rogo è opera del Guercino da Cento; e il Ratto d'Elena è di Guido Reni. Le altre pitture in detto Palazzo furono disegnate parte da Daniele da Volterra, e parte da Giulio Piacentino del quale sono ancora le statue, e stucchi del cortile, e della facciata. Nella Piazza anteriore al detto Palazzo offervarete una vaga Fontana fatta dal Borromini ad immitazione del Fonte Chisio suori di porta Settimiana, di cui parla il Fabrizio nella sua Roma.

Indi visitando la Madonna della Cerqua nella vicina Chie-

sa de'Macellari, ritornate poi nella Piazza Farnese.

Vedrete la Chiesa di S. Brigida Svezzese, in cui la detta Santa abitò, ed ebbe da Nostro Signore alcune visioni. Clemente XI. la fece ingrandire, e ornare, aggiungendovi una

vaga facciata.

Passate a S. Girolamo della Carità, nell'Altar Maggiore fatto di marmi, e metalli, ammirare il famosissimo quadro del Domenichini. Nella Cappella della Famiglia Spada, disegnata dal Borromini, le Scolture, e Statue dalla parte. del Vangelo sono di Ercole Ferrata, e gli Angeli genustessi sono d'Antonio Giorgetti. Nella piccola Cappella, vicina

lipa . In rvatorio ra parte re, ed

io de po-

re in . Segue

scenti, goioree tro Pro-

da Noınziata-ı alla maggiore, il quadro, e le pitture sono di Durante Alaberti. Dall' altro lato, il quadro, in cui è Nostro Signore, che dà le Chiavi a S. Pietro, è opera del Muziani: e nell'Oratorio il quadro con la Beata Vergine, S. Girolamo, e S. Filippo Neri, è satica del Romanelli. Questa Chiesa, che su abitazione del sudetto Santo, è governata da una Congregazione di Gentiluomini, che vi mantengono un Collegio di Sacerdoti Religiosi, tra quali su il Venerabile Servo di Dio P. Buonsignore Cacciaguerra, che diede principio all'Isstituto dell' Oratorio: dopo la cui morte lo stabilì, e sondò S. Filippo Neri, che visse in questo luogo 33. anni: e la sua camera su ridotta in una divota Cappella, con pitture e altri ornamenti sattivi dal Cavalier Pantera.

Vicina è la Parocchiale di S. Catarina della Rota, in cui il quadro dell' Altar Maggiore è del Zuccheri; e la Fuga di Nostro Signore in Egitto in altra Cappella è del Muziani, del quale sono altre figure nella Cappella della Santa. Incontro vedrete la Chiesa di S. Tommaso del Collegio Inglefe, ritabricata dal Cardinal di Nortsolch, e depinta a tresco da Nicolò Pomarancio. In essa osservarete il quadro dell'Altar Maggiore dipinto da Durante Alberti. Più avanti è la Chiesa di S. Maria di Monserrato della Nazione Aragonese, e Catalana; e la Parrochiale di S. Giovanni in Ainos: Segue il Palazzo de' Ricci, e l'altro della samiglia d'Asti,

Avanzandovi alla Chiavica detta di S. Lucia, vedrete le Chiese di S. Stefano in Piscinula, di S. Lucia del Contalone: el'Oratorio di S. Elisabetta. Per la strada medesima troverete il Palazzo del già Cardinal Rodrigo Borgia, che su Alessandro VI. ora della samiglia Storza Cesarini. Sotto questo Palazzo era la Residenza de'Cursori di Nostro Signore trasserita da Innocenzo XII. alla gran Curia Innocenziana di Monte Citorio, dove pure surono trasseriti i Notari di vari Tribunali, che stavano nella prossima strada, chiamata Banchi. In detta Strada troverete la Chiesa della Purificazione, governata dalla Constaternità degl' Oltramontani. Nel Palazzo, che guarda verso il Castello S. Angiolo è il Banco di S. Spirito, e più avanti la Parrocchiale, e Collegiata

ore,

Jra4

Fi-

che

Ngre-

llegio

rvo di

all'].

cion-

: ::0

ittyre

in cai

iga di

iani,

Inngle-

irelco

11'A1-

èla

onele,

os: Sex

drete le

talone:

trore-

che fu

Sotto

Signo-

enzia

tari di

iama•

urifica-

intani.

olo èil

Colle

giata

d'Affi,

glata de' SS. Celso, Giuliano rinovata con disegno di Carlo de Dominicis. Quivi nel secolo passato si vedevano i vestigi di un'Arco eretto agl' Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio, dalle cui iscrizioni appariva, che erassitato l'ultimo ornamento di un vasto Portico.

Inoltratevi alla vicina Piazza del Ponte S. Angiolo, luogo distinato alla publica giustizia dal 1488. in quà, poiche
il luogo di queste era anticamente sul Monte Tarpeo in qua
la parte, che si dice Monte Caprino. Voltando alla destra
per la Strada chiamata Panico, indrizzatevi al Monte Giordano, per vedere il Palazzo già degli Orsini, ora dei Gabrielli dal quale scendendo nella Piazza allargata da Paolo III. Nella parte che riguarda Banchi, e la Chiesuola di
S. Giuliano, ove risiede la Compagnia di S. Maria del Soccorso, che prima stava a S. Tommasso in Parione, osservate la nuova sacciata satta dal Boromini alla Casa de' PP.
dell'Oratorio, sopra la quale è una Torre, con una imagine della Madre di Dio, terminata coll'ornamento di un'Orologio da nobile ingegno del mentovato Architetto.

A seconda della Casa troverete l'Oratorio de' sudetti Padri dalla cui sacciata, architettata in sorma d'abbracciamento umano, pare siate invitati a contemplare la sua vaga invenzione. Osservate, come il mentovata Boromini, per rendere più maestoso questo Sagro luogo, componendo un nuovo ordine di architettura, ha unite le linee del trontispizio orbicolato insieme con quelle del retto, che formano una

terza specie tanto inusitata; quanto ingegnosa.

Entrato nella detta Casa osservate sopra la Porta della. Sagrestia un Busto di metallo di Gregorio XV. opera di Alessandro Algardi. Del medesimo è la statua di marmo nell'Altare dedicato a S. Filippo, prima satica di questo Virtuoso. Osservate anche nella volta un' ornamento di pitture satto da Pietro da Cortona. Viene abbracciata la detta Sagrestia da due Cortili, i cui Portici, e Loggie sono sostenute dal un solo ordine composto, e non da più, come era solita di oprare l'architettura; invenzione, che rende più magnifica la sabbrica, e più ammirabile la mente del Borromini, che ne su l'Autore.

Entrate poi nella Chiesa detta S. Maria in Valicella, Chiesa nuova; evedrete in essa la volta, la cuppola, e la tribuna, colorite con molta lode dal sudetto Cortona; es gli ornamenti di stucchi, e pitture, co' quali è stata nuovamente abbellita. Nell'Altare Maggiore, in cui è un ricco Ciborio di metallo dorato, vi dipinse l'Immagine della. Beata Vergine, i quadri laterali Pietro Paolo Rubens. Nella vicina Cappella, dedicata a S. Filippo Neri, il cui quadro è di Guido Reni, riverite il Corpo del Santo, e la camera in cui egli visse. Nella contigua vedrete la Presentazione della Beata Vergine al Tempio, colorita dal Barocci; di cui è ancora la Visitazione di S. Elisabetta. In altre Cappelle, Michel' Angiolo da Caravaggio dipinse il Cristo portato al Sepolcro: il Muziani tece l'Ascenzione del Signore al Cielo: Vincenzo Fiammengo la Venuta dello Spirito Santo: il Cav. d'Arpino la Coronazione della Beata Vergine. Maria, e la Presentazione di Gesù: Carlo Maratti i SS. Carlo Borromeo, e Ignazio Lojola. Osfervate ancora l'altre Cappelle, e pitture parimente d'eccellentissimi Autori.

Entrate nella Strada nuova, dove a man sinistra è il Palazzo Gaucci; e poi per quella degli Oresici, o del Pelle. grino, conducetevi in campo di Fiore. Donde sia originato tal nome non si concorda sra gli Autori. Altri lo deducano da Flora Donna amata da Pompeo, come si legge in Plutarco; ma pare più verisimile, che derivi da una certa Donna chiamata Tarrazia, che lascsò questo Campo al Popolo Romano, e istituì i Giuochi Florali; per lo che gli Antichi la sinsero Dea de' Fiori, e Flora la chiamarono. In questa. Piazza si fanno morire i Rei, che il Santo Ossizio consegna

alla Corte Secolare.

Dove è il Palazzo antichissimo degli Orsini, oggi de' Pii, si vedono alcuni pochi vestigi del Teatro, che quivi tabbricò Pompeo; la cui vastità capace di ottanta mila luoghi, dovea comprendere tutto ciò che dalla Strada, oggi detta de' Chiavari, si stende sino alla Piazza stessa. Verso questa guardava la parte posteriore della Scena; poichè l'ingresso, e il cavo del Teatro, dove stavano gli Spettatori,

era a fronte dell' opposto Circo Flamminiano. I gradini, che in giro prestavano come di Sedili a' riguardanti, servivano ancora di gradini al Tempio di Venere Vittrice, fabbricato in faccia alla Scena dallo stesso Pompeo, per issuggir. la censura di aver' impiegate tante ricchezze in una fabbrica dedicata a' soli Spettacoli. Pati più volte l'incendio questo Teatro, fu risarcito poi da molti Imperadori; l' ultimo che lo rittorò, tu il Rè Teodorico.

Al fianco del medesimo fabbricò il detto Pompeo una gran Curia, che verisimilmente in tra il mentovato Palazzo de Pii, la Chiesa di S. Andrea della Valle. Ma perchè in essa su occiso da' Conginrati Giulio Cesare, il Popolo detestando anche il luogo, dove su commesso questo Parricidio, la. distrusse.

Seguite per la Strada de' Giupponari; e nella Piazzetta, che stà nel fine di essa, vedrete la Chiesa di S. Barbara dei Librari di nuovo sabbricata, e ornata con architettura di Giuseppe Passeri. Il quadro dell'Altar Maggiore, è opera di Luigi Garzi; il quale dipinse anche la Cappella del Crocifisso, e tece tutte le pitture a fresco, che si vedono nelles volte, e ne i lati della Chiesa. La statua della Santa nella Facciata esteriore, su scolpita da Ambrogio Parissi. Entrate poi nella Piazza, prende il nome dal Monte della Pieta, e nel Palazzo di detto Monte offervarete una nobilissima Cappella di fini marmi, nel cui Altare è un bassorilievo stimatissimo di Domenico Guidi, con altri due bassirilievi laterali di Monsu Teodone, e Monsu le Gros.

Al lato manco, era la Chiesa di S. Teresa, 'e S. Gio. dela la Croce de' PP. Carmelitani Scalzi eretta nel Palazzo già de' Barberini dove abitò Urbano VIII. ove presentemente

vien fabbricata l'aggiunta del nuovo Monte. Rivolgetevi alla Chiesa di S. Salvatore in Campo, architettata dal Paparelli: indi alla Piazza, e al nobilissimo Palazzo della Famiglia Santacroce, nel cui cortile sono mol-

ti bassirilievi antichi; e negli Appartamenti molte pitture a tresco di Gio. Francesco Grimaldi. Vi vedrete ancora una bella statua di Apollo; un' altra di Diana; due altre di una

atori, era

ichi la مثالة se gna

e' Pii,

abbri-

oghi,

detta

o que-

la

110-

000

ائر

la car

enta-

occi;

Cap-

por• nore

San-

ine

Cat-

altre

tori .

Pa-

Pelle.

ginato

ducano

Plutar

Donna

lo Rou

Cacciatrice, e di un Gladiatore: è un ritratto in marmo

dell' Algardi.

Passate alla Chiesa di S. Maria in Cacaberis, così detta da una Famiglia Romana, che la sondò: poi a quella di S. Paolo alla Regola, nuovamente sabbricata da' Padri del Terz' Ordine di S. Francesco della Nazione Siciliana. E' tradizione, che qui abitasse S. Paolo la prima volta, che venne in Roma. Più avanti troverete la Chiesa di S. Maria in Monticelli, risabbricata da Clemente XI. in essa il quadro dell'Altar Maggiore su dipintò da Baccio Ciarpi: e il Salvatore amosaico nella Tribuna è antichissimo, essendo più di 1330. anni, che è stato satto.

Appresso troverete la Chiesa di S. Bartolomeo de' Vaccinari, rimodernata, e abbellita da' medesimi. Visitate poi la Chiesa di S. Maria del Pianto così nomata, perchè vi è un' Imagine della Beata Vergine, che miracolosamente versò dagli occhi le lagrime. Sul Monte vicino, detto de'Cenci, vedrete la Chiesa di S. Tomasso, e il Palazzo di essa Famiglia.

Inviatevi alla Piazza Giudea, dove nel secolo passato si vedeva un gran residuo d'antica sabbrica (della quale sono ancora i vestigi appresso la sudetta Chiesa di S. Maria in Caccaberis) creduta da Lucio Fauno un portico eretto dall' Imperadore Settimio Severo. Il Serlio riportandone la Pianta nel lib 3. della sua architettura, sa vedere, che questa tabbrica occupava per lunghezza tutta la contrada de' Gibbonari, e le Case dei Santacroce. Fu anche creduta da molti il Portico di Pompeo: ma la struttura poco magnisica, che si vede in quei pochi avanzi, il sito dove sono, tanno conoscere non esser quello ornato di tante colonne, e sabbricato al fianco del Teatro in luogo molto diverso da questo. Fu dunque tal sabbrica più verisimilmente il Portico di Gneo Ottavio, che poi su detto Ambulationes Ostaviane, come dimostra il Donati.

Entrate nel Ghetto degli Ebrei, uscendo dal medesimo troverete la Chiesa di S. Gregorio, che su antica Parrochia, soppressa, e satta rinovare da Benedetto XIII. vi risiede una Contraternita detta la Divina Pietà; passate al Ponte, chia-

mato

fier

TERZA

mato prima Fabrizio, oggi Quattro Capi, il quale congiunge l' Itola alla Città siccome dall' altra parte il Ponte Cestio



ci+
ci+
ci+
rsò
rsò
veia.
ofi

ono Ca+ Im-

ianta

a lab-

01112=

lti il

he fi

0110=

cato

neo

ome

fimo

chia,

e un a

chiamato Tarquini, e gettati per odio nel Tevere, ivi arrestandosi infieme colle arene po tatevi dal Fiume, formarono a poco a poco quest' Isola, come narra Livio Fu poi sabaricata, a guisa di Nave in memoria di quella, che da Epidauro conduste a Roma il Serpente creduto Esculapio, al quale i Gentili la dedicarono, edificandogli un Tempio, su le cui rovine è oggi la Chiesa di San Bartolomeo, tenuta da'Religiosi di S. Francesco. Venerate in detta Chiesa il Corpo dell'Apostolo collocato nell' Altar Maggiore dentro una preziosa Urna di Porsido, a cui serve di ornamento una cuppola sostenua ta da quattro colonne della stessa pietra, a giudizio dell' In, tendenti assa maravigliose; nella sua Cappella un quadro di S. Carlo Borromeo è opera d'Antonio Garacci. Vi sono ancora i Corpi di S. Paolino Vescovo di Nola, di S. Aldaberto-

d 5

di S. Esuperanzio, e di S. Teodora Vergine, e Martire; e con altre Sacre Reliquie una Spina della Corona di Nostro Signore. Incontro è la Chiesa di S. Gio: Colabita con l'Ospedale governato da' PP. detti Fate bene Fratelli Religiosi di S. Gio di Dio Libraro, la cui Chiesa su architettata di nuova tacciata da Luigi Barattone, e dentro tutta ornata di vaghi, e preziosi marmi con stucchi dorati, e pitture d' ottimi Prosessori; vi surono trovati alcuni Corpi Santi, stra quali quello di S. Gio. Colabita, e delle Reliquie de' SS. Martiri Mario, Marta, Audisace, Abacone, Taurino, Erconlano, ed altre. Qui era anticamente un altro Tempio di Giove eretto da Cajo Servilio Duumviro.

Fu detta ancora quest' Isola de Languenti, atteso il costume antico di esporre in essa dentro al Tempio d' Esculapio gl' Intermi, assinche racquistassero la sanità. Ne'tempi di Onorio Imperadore su quivill' abitazione della Famiglia.

Anicia.

## GIORNATA QUARTA

Da S. Lorenzo in Damaso al Monte Aventino.



Rincipiate il vostro viaggio dalla Chiesa. Collegiata de' SS. Lorenzo, e Damaso o Cancellaria, ristorata, e ornata in vari tempi da Pontesici, e Cardinali Cancellieri, Venerate nella Cappella, ove si custodisce il SS. Sagramento adorna di fini marmi, e metalli, architettata dai Cav. Sassi

e Gregorini, il quadro rappresentante la SS. Trinità su colorito dal Cav. Casale, l'altra dicontro su similmente ornata d'architettura di Nicolò Salvi, il quadro con S. Filippo, e S. Nicola è opera del Cav. Conca, le pitture della volta sono del Corrado. La Cappella vicino al Fonte Battesimale dedicata a Maria SS. Addolorata l'architettò il Cav. Navona, il S. Carlo di marmo sopra l'Altare vicino alla Sagrestia, su scolpito dal Maderno. La tavola dell'Altar maggiofro fpefi di muonttia qua-Ercon pio di

colturalization di di gliare

ino .

hiela

amalo 0

in yar

ncellie

custo-

i mar-

r. Saffi

fu co-

e orna

lippo,

a volta

teliman

av. N2-

a Sagic-

nagolo-



re (architettato dal Bernini) fu dipinta da Federico Zuccheri. Una Gloria d'Angeli, sopra l'Organo è del Cav. d'Arpino; e l'altra dirimpetto è di Pietro Cortona. Nella nave di mezzo, la facciata incontro all'Altar maggiore fu colorita da Gio. de Vecchi: quella dalla parte del Vangelo da Niccolò delle Pomarancie: e quella dalla parte opposta, dal detto Cav. d'Arpino. I due Santi in tela sopra dette due facciate, sono del Roncalli. La Cappella della Concezione su architettata, e colorita dal dettoCortona, il divotissimo Crocifisso mediante, il quale Nostro Signore parlò più volte a S. Brigida: si conserva in questa Chiesa i Corpi di S. Dama-10 Papa, e de' SS. Faustino, Ipolito, Erculiano, Aurino Mm., e S. Gio. Colabita Confessore, e il Capo di S. Barbara Vergine, e Martire, ed altre Reliquie. Osservate ancora il Deposito d' Annibal Caro Poeta Italiano, la testa del quale su scolpita da Gio. Battista Dosso. Qui su istituita la prima Contrater, del SS. Sagramento da Terefa Enriquez;

Vedrete il Palazzo della Cancelleria Apostolica architettato da Bramante, o come altri vogliono dal Sangallo. Lo principiò il Card. Lodovico Mezzarota Padovano; e lo termino il Card. Rassaele Riario con travertini tolti dal Colosseo, e da un' antica sabbrica di Bagni, che era nella Villa Peretta; o come altri scrivono, da un' Arco di Gordiano. Osservarete nel Cortile il gran numero delle Colonne; e due statue di grandezza gigantesca, credute due Muse. Troverete la gran Sala nuovamente ornata di pitture, ed altro da Clemente XI. e negli Appartamenti assai copiosi di stanze, vedrete molti ornamenti di pitture, satte da Giorgio Vasari, Francesco Salviati, ed altri buoni Professori. Serve il detto Palazzo di abitazione a' Cardinali Vicecancellieri.

Inviatevi poi alla Piazza de' Pollaroli, dove credesi comminciasse il Portico sabricato da Pompeo Magno, per trattenere in deliziosi passeggi i Cittadini. Era questo Portico sostenuto da cento colonne, e circondato continuamente di Platani, sotto a' quali erano sparse varie Fiere di marmo, scolpite al naturale, oltre la frequenza di Fontane ornatis-

fime .

· Passando a mano dritta la Chiesa Parrochiale di S. Maria di Grotta Pinta, ed a sinistra quella della Visitazione di Santa Elisabetta, andarete alla Chiesa di S. Andrea della Valle de' PP. Teatini, fabbricata dal Card. Alessandro Peretti. Pietro Paolo Olivieri fu il primo Architetto di questa Chiesa, e successivamente Carlo Maderno. Il Cav. Carlo Rainaldi architettò la facciata, in cui le Statue di S. Gaetano, e di S. Sebastiano sono scolture di Domenico Guidi: quelle di S. Andrea Apostolo, e di S. Andrea d'Avellino sono di Ercole Ferrata: l'Angelo dall' uno de' lati, e le Statue sopra la porta sono di Giacomo Antonio Fancelli. Nella prima Cappella a destra quando si entra, ornata di preziosi marmi con disegno di Carlo Fontana, il bassorilievo dell'Altar fu scolpito da Antonio Raggi; che sece ancora la Statua del Cardinal Ginnetti, e quella della Fama coll' arme di tal Famiglia: le Statue delle quattro Virtù, e dell'altra Fama. simile, surono scolpite da Alessandro Rondone. La seconetta

Lo

tet-

lolo# Villa

ano.

e due

rove-

tro da

anzc ,

Vala-

rveil

lieri.

fi coa

that.

ortico

nte di

rmo,

nati[=

Maria

li San.

a Valle

eretti.

a Chie

o Rais

no , e

nello

ono di

ue lo-

la pri-

fi mar

l'Altar

tua del

tal Fa

Famil

fee011=

da Cappella parimente nobilissima, su architettata da Mi. chel' Angelo Buonaroti; che rece ancora il modello della. Pietà, e le Statue laterali, gettate in bronzo. Nella terza il quadro con S. Carlo è di Bartolomeo de' Crescenzi. Nel Altare della crociata il S. Andrea d'Avellino è opera delCav, Lantranchi. Nell' Oratorio contiguo il quadro con l'Assunta fu colorito da Antonio Barbalonga allievo del Domenichino. Tutta la Tribuna dell' Altar Maggiore dal cornicione in sû fu dipinta dal detto Domenichino: dal cornicione in giù, i tre quadri grandi nel mezzo sono del Cav. Cozza Galabrese; gli altri due laterali sono del Cignani, e del Saruffi Bolognese. I quattro angoli della Cuppola furono dipinti dal sudetto Domenichino; e tutto il rimanente dal sudetto Lantranchi. Dall' altra parte, il quadro nella piccoli-Cappella della B. Vergine, è lavoro di Alesandro Francesi Napolitano. Nella seguente il San Gaetano è del Camassei da Bevagna: e l'ornamento di fiori è di Laura Bernasconi. Appresso vedrete il Deposito del Conte Tieni, architettato da Domenico Guidi, il quale fece anche le scolture. Nell'Altar vicino il S. Sebastiano è di Giovanni de Vecchi: il piccolo quadro colla B. Vergine, ed altre figure, è di Giulio Romano. Nell' Altare, che segue, il quadro con S. Michele Arcangelo, e tutte le altre pitture, sono del Gav. Cristosoro Roncalli. Nell' ultimo composto di squisiti marmi, tutte le pitture sono del Cav. Domenico Passignani: La Statua di S. Maria è di Francesco Mochi: il S. Gio. Evangelista è di Ambrogio Malvicino; il S. Gio. Battista è di Pietro Bernino: e la S. Maria Maddalena è di Cristotoro Stati; il quale fece ancora la Statua di Monsig. Barberini dalla parte dal Vangelo, dove è il S. Sebattiano dipinto dal Passignani; co dove appunto era la Cloaca, in cui fu gettato il Corpo di questo Santo Martire.

Uscite per la Porta laterale verso i Cesarini: e nella strada, che averete incontro, potrete vedere la nuova Chiesa del SS. Sudario della Nazione Savojarda; e quella di S.Giuliano della Nazione Fiammenga. Ritornando poi verso i Catinari, nella strada a mano manca troverete la Chiesa de'

SS. Co-

SS. Cosimo, e Damiano de' Barbieri: indi il Colleggio de' PP. Barnabiti, che hanno in cura l'annessa Chiesa di S.Carlo, sabbricata dal Card. Gio: Battista Leni con architettura di Rosato Rosati: ma la facciata è disegno del Soria. Nell' Altar Maggiore il quadro con S. Carlo è di Pietro da Cortona; la Tribuna è del Lantranchi. Il Padre Eterno nel Lantranchi della Cuppola su dipinto da Gio: Giacomo Semensa Bolognese, allievo di Guido Reni; le quattro Virtù ne'pieducci dal Domenichino. Nelle Cappelle, il Transito di Sant' Anna è di Andrea Sacchi: il Martirio di S. Biagio è di Giacinto Brandi: e il quadro nell' Altare della Nunziata è del sudetto Lantranchi, Nella Sagressia vi sono quattro bei quadri del Cav. d'Arpino. Nel Colleggio de' sudetti Padri, per la sua ampiezza, e vaghezza degno parimente d'esser veduto, tengono le loro Conterenze Accademiche i Signori Intecondi.

Passate per la strada de' Catinari, e a mano destra vedrete la Chiesa Parrocchiale di S. Maria in Publicolis (così detta dalla Famiglia Romana de' Publicoli ) Juspatronato della. Famiglia Santacroce, che hà in essa Depositi assai cospicui. Portatevi per la detta strada in Piazza, dove vedrete una. vaga Fontana con Delfini, e Statue di metallo, invenzione bellissima di Taddeo Landini Fiorentino, Entrate poi nel Palazzo già de' Patrizi, ora de' Costaguti, in cui sono pita ture del Lanfranchi, del Guercino, e del Cav. d'Arpino; fra le quali quella assai celebre, che esprime la Verità scoperta dal Tempo. Di qua per un vicoletto andarete alla Chiesa, e Monastero di S. Ambrogio della Massima, che su casa paterna di detto Santo, e di Santa Marcellina sua Sorella. Nelle Cappelle di detta Chiesa, il quadro di S. Stefano Protomartire è di Pietro da Cortona: la Deposizione del Signore. dalla Croce è di Francesco Romanelli; il S. Ambrogio nell' Altar Maggiore è di Ciro Ferri.

Passate alla moderna Pescheria, dove troverete l'antichissimo Tempio di S. Angelo, situata nella sommità del Circo Flaminio, detto dagli Ecclesiastici, in summo Circo; eforse nell'istesso Tempio di Bellona, o di Mercurio; o come altri vogliono, nel Tempio di Giunone, sondati sù l'an-

tica

tica Iscrizione, che vi si legge: ma da quella, che apportano il Marliano, ed il Mauro, ciò non si può inserire. Sotto l'Altar Maggiore di detta Chiesa riposano i Corpi de'Santi Martiri Getulio, e Sintorosa, e di alcuni loro Figliuoli. Accanto vi è l'Oratorio de' Pescevendoli, ornato di buone pitture.

Uscito dalla Pescheria, passarete al Palazzo già da' Savelli, oggi degli Orsini, edificato nell'antico Teatro di Marcello: e poi alla strada dietro la Chiesa di S. Nicola in Carcere, contrada anticamente piena di Botteghe, e chiamata l'Argileto, nella quale si apriva la Porta Flumentana: e da

questa parte arrivate al Ponte Rotto.

) de'

arlo.

ra di Nell':

lorto-Lan-

mensa

ne'piedi Sant'

di Gia

a è del

ei qua-

ri, per

eduto,

condi,

edrete

detta

lella

picui.

una

nzione

poi nel

ono pitu

sino; fra

scoperta

Chiefa,

cala pa-

, Nelle

tomar-

nore

o nell'

l' antiv

lel Cir

10;0

; 0 00-

irl'an-

tica

Quivi osservate un Tempio antico con colonne scannellate nia di struttura umile, perchè edificato ne' tempi antecedenti alle magnisicenze, e lussi delle Fabbriche. Fu prima dendicato alla Fortuna Virile, indi alla Madre di Dio, ma ora è detto S. Maria Egizziaca, e poichè su concesso alla Nazione Armena da S.Pio V, vi si celebra in rito Armeno per concessione dello stesso Pontesice. Nell'Altar Maggiore, presso al quale si conservano insigni Reliquie, il quadro con la Santa è lodatissima opera di Federico Zuccheri. Clemente XI. ristorò ed abbelli questa Chiesa, come anche l'annesso Ospizio, in cui si alloggiano i Pellegrini Armeni Cattolici, che vengono a visitare i Luoghi Santi di Roma.

Più oltre è un Tempio Rotondo, che si chiama S. Stefano, ovvero S. Maria del Sole, perchè su creduto quivi il Tempio del Sole: ma vi su più probabilmente quello di Versta. Qui erano gli antichissimi Navali, cioè lo sbarco di quanto per siume veniva alla Città, prima che dal Ponte Sublicio sosse impedito alle 'Navi di giungere tanto avanti. Tutta questa riva del Fiume ristretto dall' Argine s'abbricatovi da Tarquinio Prisco, era detta Pulchrum Littus. In questo sito è un vago Giardino della Famiglia Cenci; e tra esso, e il detto Tempio di S. Stefano sboccava nel Tevere la Cloaca.

Massima quà indrizzata da sud. Tarquinio.

Incontro al detro Giardino è la Chiesa Collegiata di Santa Maria in Cosinedin, detta altrimente Scuola Greca, o dal inseinsegnarsi ivi le lettere Greche, o dall' esservi stata vicina. una contrada de'Greci. E' tradizione aver quivi avuta caten dra S. Agostino. Vi vedrete un' antico sasso rotondo, che rappresenta un mascherone, ed è appunto quello, che vien chiamato dal volgo la Bocca della Verità. Quest' antichissima Chiesa su tabricata da S. Adriano Primo l'anno 782., e da essa salirono al Pontificato Gelasio II., e Celestino III., e ne usci anche l' Antipapa BenedettoXII. detto XIII. Perchè era sepolta circa otto palmi sotto terra, e vi si scendeva per sette scalini, su votata la Piazza da Clemente XI. l'anno 1715., e rimessa al piano della Chiesa. Lo stesso Pontesice eresse nella detta Piazza una bella Fontana, architettata da Carlo Bizzaccheri, e un vasto Fontanile a capo di essa. Il Card. Annibale Albani nel 1718. essendo Diacono di questa Diaconia. le rinovò la facciata con architettura di Giuseppe Sardi. Il magnifico Coro d'inverno fu fatto da' fondamenti dal Canonico Gio: Battista Sabbatini Gasparri, e ne su Architetto il Cav. Tommaso Mattei. I quadri laterali di esso, e l'occhio della volta sono pitture di Giuseppe Chiari, Il quadro' laterale a mano manca dell' ingresso è opera di Gio. Battista Brughi: e l' Immagine della B. Vergine, che si vede nel mezzo di detto quadro, dipinta in muro, vi fu trasportata da una casa vicina, dove faceva molti miracoli. Sotto la Tribuna si vede in oggi la Confessione in forma di piccola Basilica, dove riposava il Corpo di S. Cirilla Figlia. di Decio. Essendo stata per 200. anni chiusa, ed ignota; nell' anno 1717, su riaperta, fornita di doppia scala, e abbellita da Gio: Mario Crescimbeni allora Canonico, ed Ar' ciprete di detta Collegiata; il quale fece ancora consagrare l'Altare, e lo arrichi di molte Sacre Reliquie. L' Imagine della Beata Vergine Titolare della Chiesa, è di quelle venute dalla Orecia nel tempo delle persecuzioni delle Sagre Imagini, la sua faccia è tanto bella, e perfetta, che i principali Pittori de' nostri tempi hanno giudicato non essere opera Umana, ma Divina; ed è miracolosissima.

Seguite verso la via del Tevere, e troverete la Salara nel luogo stesso, dove era anticamente: e dirimpetto la Chiesa

11

01

e p

dal

te d

To

6 di

Do p

to da

b. I

condo

fore,

imari

no; e

al det

Tro

lo III.

troil

Ito luo

NO; 0

ierilo

schiff

dietr

fchet

Cune

S. Anna da'Calzettari. Avanzandovi appresso alle radici del Monte Aventino sòtto la Chiesa del Priorato di Malta, vedrete i vestigi della Spelonca di Cacco Pastore, samoso per molti latrocini, e particolarmente per i Buoi rubbati ad Ermole, dal quale nell' istesso luogo su ucciso; per lo che i Gentili eressero un Tempio, che si diceva d' Ercole Vincitore Quivi secondo alcuni, erano le Scale Gemmonie, così dette dal gemito de' Condannati, che a dette Scale si traevano, e poi si precipitavano. Quivi parimente su l'Altar dedicato dal medesimo Ercole a Giove Inventore.

Più avanti era il Tempio di Portunno, non molto distante dal Ponte Sublicio, i cui vestigi vedrete nel Fiume. Fu questo Ponte sabricato dal Rè Anco Marzio, che aggiunse, il Trastevere alla Città; ed è celebre per l'azione gloriosia di Orazio Coclite, che lo ditese das Toscani. Fu detto anche Emilio, da qualcheduno di tal nome, che lo risece con più magnisicenza, ma pure di legno; poichè era vietato da superstizioni introdotte il sabricarlo di marmi. Dal sudetto Ponte su gettato nel Tevere l'Imperadore Eliogabalo. In questa contrada, chiamata le Saline, terminavano i condotti dell'Acqua Appia, portativi da Appio Claudio Censore, e cognominato il Cieco.

L'Arco, che si vede passata la Marmorata (cosi detta da i marmi, che da Carrara condotti qua si sbarcavano) si chiamava de' sette Vespilloni, in tempo del Fulvio, e del Fauno; ed oggi si dice San Lazaro, per la Cappella ivi eretta al detto Santo.

Troverete poi alla sinistra un Baloardo, sabbricato da Paolo III. e più avanti alla destra è la nuova Polveriera, e dietro il Monte Testaccio, satto di vasi rotti di terra, in questo luogo da i Vasari, che anticamente qui appresso lavorano; ovvero di frammenti d'urne Sepolcrali, come altri asseriscono. Sotto questo Monte sono state cavate Grotte sreschissime per conservare i Vini ne' bollori dell'Estate. Quasi
dietro esso Monte era il Circo chiamato Intimo; ed il Boschetto d'Ilerna, dove i Pontesici de' Gentili sacevano alcune loro superstiziose cerimonie.

E

Pr eff

salara nel to la Chiefa

ina

caten

, che

gien

ichiss-

82., e

111, 8

Perchè

deva per

l'anno

ontefice

ttata da

esta. Il

i quelta iuleppe

damen-

e fu Ara

di esso,

iari, Il

di Gio.

he li ve vi tu tra•

miracoli.

n forma di

lla Figlia

edignota;

ala, e ab.

o, ed Ar'

confagrare

'Imagine

elle venu-

agre Imau

principa-

sere opera

Presso la Porta della Città, detta di S. Paolo, trovarete una gran Piramide di pietre quadrate, alta palmi 150, e



larga nel suo bassamento palmi 130., la quale su fatta (come indica l'iscrizione) in 220. giorni, perserbarvi le ceneri di Cajo Cestio, uno de' Presetti, che avevano cura di preparare gli Epuli, o Conviti a Giove, ed agli altri Dei dei Gentili. Nel massiccio di questa sabbrica è una stanza a volta alta palmi 19., e lunga palmi 26. ornata di belle pitture

rappresentano figure di Donne, ed altro.

Fuori di questa Porta dopo la sabbrica del Ponte Sublicio surono i Navali, ovvero lo sbarco delle Merci con l'ornatissio moPorto fabricato da M. EmilioLepido. Era anticamente la detta Porta dove al presente è la Salara; e si chiamava Trigemina, perchè da essa uscirono i tre Orazi a combattere. co' i tre Curiazj. Fu chiamata anche Ostiense, perchè conduce ad Ostia: e chiamasi di S. Paolo, perchè guida alla Bafilica di detto Santo. Per

Q U A R T A. 67 Per questa Porta turono condotti al martirio i Santi Apostoli Pietro, e Paolo: nella prima Chiesuola, che troverete a mano dettra, o poco lontano, vide S. Paolo la nobil Matrona Plautilla, e le dimandò una benda per velarsi gli occhi, con promessa di restituirgliela; come in essetto la restitui alla pia Gentildonna, apparendole dopo la sua morte.

Più oltre a man sinistra vedrete una Cappella, sabbricata dove i sudetti Apostoli si divisero l' uno dall' altro; proseguendo S. Paolo il viaggio all' acque Salvie, S. Pietro incamminandosi al Monte Aureo. Troverete a man destra la Vigna, che tu di S. Francesca Romana; nel cui muro esteriore sono dipinti alcuni Miracoli, che ivi operò la Santa

Incontro a questa Vigna corre un Fiumicello, chiamato da Prudenzio, e da S. Gregorio, Rivo d'Almone. E' di curto viaggio, natcendo sopra la Caffarella, e ingrossando per la via Appia nel luogo detto Acquataccio, dove entra nel Tevere. Nondimeno è celebre appresso gli Scrittori, poiche quando fu portato dalla Frigia a Roma il Simulacro di Berecintia, creduta da' Gentili Madre degli Dei, fu qui lavata da' suoi Sacerdoti, e posto poi sopra un Carro tirato da due Vacche, fu condotto nella Città con grande allegrezza del Popolo: per lo che tu serbato il costume di portarlo ogn' ana no con solenne pompa nel medesimo modo, e nel medesimo luogo a tarlo lavare.

ome

i del

101

tture

dicio

ratiffa)

nteli

2 TI

atteru

hè colli

Pel

Giungete al Prato della Basilica di S. Paolo, dove sono sepolti molti Cristiani morti nel contaggio degl' anni 1656. e 1657. i quali si raccomandano alle vostre orazioni. Fondò questa Basilica Costantino Magno iu un Podere di Lucina, Nobiliss. na, e Religiosissima Matrona Romana, nel quale era anche un Cimiterio di Martiri, ove fu la prima volta sepolto l'Apostolo S. Paolo da Timoteo suo Discepolo, essendo stata consagrata da S. Silvestro I. l'anno 324., rinovata poi da Teodosio Seniore, e da Onorio Imperadori, e da Eudosia Figlia di Eudosio, e Moglie di Valentiniano; susseguentementne ristorata, e ornata da Sommi Pontefici, e particolarmente da Leone III. Stefano VI., Onorio III., Eugenio IV., Clemente VIII., Paolo V., ed altri. Clem. VI. E 2



ordinò i mosaici nella facciata principale della Chiesa lavorati da Pietro Cavallini. Benedetto XIII. la ornò con risarvi il Portico, aprire nuove porte, e spianare la strada. Pantaleone Castelli Console Romano sece gettare in Costantinopoli con molta sua spesa le trè porte di bronzo antiche ornate di bassirilieva l'anno 1070, in tempo d'Alessandro II. vedessi in detto Portico il Deposito di Pier Leone Cittadino Rodesi in detto Portico il Deposito di Pier Leone Cittadino Rodesi della contro del

mano, che su Padre di Pietro Antipapa.

Entrando in detta Chiesa, la quale è lunga piedi 477., e larga 258. ornata di 140. colonne parte di porsido, e parte di granito orientale, 80. delle quali sono di vaghissimi, e preziosissimi marmi, che sostengono la navata maggiore, ove si vedono ritrattati molti Pontesici, e colorite varici Istorie del Vecchio Testamento dal sudetto Cavallini, ossert vate l'antichissimo mosaico nell'arco grande satto in tempo di S. Leone Magno da Placida Sorella dell' Imperadore Arcadio

cadio l' anno 440. come leggest dalla sua iscrizione, essendo il tutto satto ristorare ultimamente da Benedetto XIV. Si ascende per due scalinate di marmo all' Altar Maggiore, posto tra due Navi traverse con archi sostenuti da dieci colonne di granito.

La Tribuna assai grande è ornata di bellissimo Musaico antico e di un pavimento moderno, composto di politissimi marmi. Ha un maestoso Altare con quattro grosse colonne di porsido; e quattro minori ne stanno a i due sedili laterali; e quattro

simili in ogni Altare delle dette navi traverse.

Il quadro nell'Altare della Tribuna è di Lovovico Civoli; le pitture de i quattro ovati sono di Avanzino Nucci; e i musaici sono di Pietro Cavallini. Alla deltra del sudetto Altare, in una Cappella di bellissimi marmi, venerate il Crocissiso, che parlò a S. Brigida, opera del sudetto Cavallini La statua di questa Santa, collocata in una nicchia poco lonatana, su scolpita dal Maderno. Dall' altra parte della Tribuna la Cappella del SS. Sagramento su architettata dal sudetto Maderno, e ornata di pitture a fresco da Anastasio Fiorentino, e lo Spirito Santo colorito da Giuseppe Ghezzi; il quadro dell'Altare, con Angioli, e alcune Istorie del Testamento Vecchio sono del Lantranchos ed hà un prezioso tabernacolo di pietre finissime.

Nelle altre Cappelle, fra molte insigni pitture, che vi sono, l'Assunzione della B. Vergine su dipinta da Girolamo Muziani; la Lapidazione di S. Stetano da Lavinia Fontana; la Conversione di S. Paolo da Orazio Gentileschi ristaurata dal detto Giuseppe Chezzi, e il S. Benedetto da Giovanni

de Vecchi.

24012-

rillarvi

Panta-

tantino-

ne orman

II. re-

10 Ro-

77:, e

parte mi, e

giore,

varie, offer

i temod lore Ara

cadila

Sono in questa Basilica fra molte Sagre Reliquie una parte de'Corpi de' SS. Pietro, e Paolo Apostoli: i Corpi de' SS. Timoteo, Giuliano, Celso, e Basilissa Martiri, e di alcuni SS. Innocenti; un Braccio di S. Anna Madre della Beata Vergine: e la Catena, con cui su legato S. Paolo nella prigione. Dal Pontesice Eugeni o IV. su data in cura a' Monaci Casinensi di S. Giustina, introdottivi l'anno 1425.

Inoltrandovi nell' altro Prato, chiamato il Parco di S.Pao-

դել

70

lo; con un miglio di cammino giungerete al luogo chiamato le tre Fontane, dove il S. Apostolo sostenne il Martirio Vedrete ivi l'antichissima Chiesa de'SS. Vincenzo. ed Anastasso Martiri, sabbricata da Onorio I. circa gli anni del Signore 525, e ristorata dopo l'incendio da Adriano I. circa gli anni 772., come scrive Riccardo Monaco Cluniacense, fu poi rifatta da' tondamenti da Leone III., e dotata di Città, Terre, Castelli, e Porte da Carlo Magno, il cui privilegio ha stampato tra i Vescovi Ostiensi il dottissimo Abate di quetto luogo Ferdinando Ughellio nella sua Italia Sacra. Innocenzo II. tabbricò il Monastero, ristorò la Chiesa, e assegnò Poderi, e Vigne per i Monaci, che vi sece venire da Chiaravalle. Le pitture dell' Altar grande sono antichissime, ma di buona maniera: e i dodici Apostoli su i pilastri di mezzo furono copiati da' dilegni di Raffaele. Vi si conservano le Reliquie di dieci mila, e più Santi Martiri, oltre quelle de' Santi Titolari.

Vedrete appresso un altra Chiesa eretta nel sito dove su decapitato S. Paolo. Il Card. Pietro Aldobrandini la sece ristorare con disegno di Giacomo della Porta, aprendovi anche la Piazza anteriore; e volle che una colonna, alla qualcdicesi che su legato, e decapitato il S. Apostolo, si trasportasse, e collocasse innanzi alla prima delle tre Fonti che vi si vedono, per indicare il primo de i tre Salti, che sece la Testa recisa; come dimostrano gli altri due Salti le altre due fonti: tutte e tre d'acqua soavissima, in tale occasione miracolosamente scaturita. Il quadro con la Crocissione di S. Pietro, che in detta Chiesa vedrete, è del celebre Guido Reni: e le statue su la facciata sono di Nicolò Cordieri, det.

to il Franciosino.

Passate quindi a piccolo Tempio rotondo, chiamato Santa Maria Scala Cali, perchè celebrando quivi un di S. Bernardo per i Desonti, rapito in estasi vide una scala, che da terra giungeva al Cielo, per la quale salivano molte Anime liberate dal Purgatorio. Nel 1582. il Card. Alessandro Faranese la risece da' sondamenti; e il Card. Pietro Aldobrandino la perseziono con disegno del sudetto Porta. Vedesi quin

vi il Cimiterio antichissimo di S. Leone, dove surono sepolti dieci mila, e più SS. Martiri, quali stimasi sossero quei Cristiani, che dopo aver lavorato nella sabbrica delle Terme Diocleziane, surono da quell'empio Imperadore satti morire. Anticamente era quivi un'altro Tempio, dedicato a S. Gio. Battista: e ivi su anche una Villa chiamata Acqua Salvia; nella quale stettero ritirati molti Santi nelle, persecuzioni, e molti in essa surono relegati, martirizzati, e sepolti.

Circa un miglio più innanzi potrete vedere l'antichissima Chiesa dell'Annunziata, la quale già su Ospizio de' Pellegrini, e su consagrata l'anno 1220. E' della Compagnia del Consalone: e serve per amministrare i Sagramenti à i Coloni delle circonvicine Tenute. L'anno 1640, su notabilmen-

te rinovata dal già Card. Francesco Barberini.

Ritornando verso la porta, rientrate nella Città; e camminando dentro di essa lungo le mura, salite da quella parte il Monte Aventino, così detto da Aventino Rè d' Alba, quivi sepolto. Fu aggiunto questo Monte alla Città da Anco Marzio: e in esso Remo prese gli auspicii per edificarvi la sua Città, come luogo da lui stimato più sorte del Palatino, eletto da Romolo; onde una parte di questo Monte da ciò su detta Remuria. Vedrete ivi le Terme di Antonino Caracalla, chiamate Antoniane, dal volgo Antignane, per servizio delle quali su quà condotto un ramo dell' Acqua Appia Fu in dette Terme una stanza coperta con una volta sostenue ta da un' armatura di metallo ciprio, fatta a cancello constal artifizio, che Sparziano riterisce essere impossibile l' immitarlo. A giudizio del Serlio, questa sabbrica è meglio intesa che le Terme Diocleziane, ed altre.

Vicina è l'antichissima Chiesa di S. Balbina Ossiciata dai Religiosi Pij Operari, nella quale siori Cristosoro Persona. Priore di questo luogo, eletto Bibliotecario Vaticano l'anano 1484. Sotto l'Altar Maggiore di questa Chiesa si custo dificono i Corpi della sudetta Santa, di S. Quirino suo Padre, e di altri cinque SS. Martiri. In questa Contrada su antica-

mente il Tempio di Silvano.

E 4

Da

nhil

to SanS. Berache da
Anime
dro Fana
obrandia

Ogo chiama.

: il Martirio

20 ed Ana-

anni del Si-

iano I, circa

luniacente.

itata di Cit-

il cui pri-

illimo Aba-

Italia Sa

a Chiesa,

ce venire

antichil-

i pilastri

ifi con-

riy oltre

e fu de•

ce rilto-

i anche

qualc

traspor-

nti che vi

he fece la

altre due

ione mix

sione di

Guido

Da una stradella dietro alla detta Chiesa vi condurrete aquella di S. Sabba Abate di Capodocia: dove conservasi lo Scapulare di questo Santo, miracoloso nel sanar molte intermità. Vedesi quivi un bel Sepolcro antico di marmo, stima-

to di Vespasiano, e Tito Imperadori.

Poi alla Chiesa di S. Prisca, già abitazione delle Sante Aquila; e Priscilla; illustrata dalla presenza di San Pietro Apostolo, che vi convertì alla Fede, e vi battezò molti Gentili, stà quali la medesima S. Prisca, e il di lei Padre Console Romano: e vi si conserva ancor' oggi il vaso, che usava il Santo nel battezare. Fu questa Chiesa ristorata più volte da' Pontesici, e dal Card. Francesco Maria Casini Titolare, che vi risece ancora alcune Cappelle. In questo contorno pongono alcuni Antiquari l'antico Tempio di Diana, e le Terme di Decio, il Palazzo di Trajano e le Terme Variane. Nel Pontisicato d'Innocenzo X. vi è stata posta la sepultura degli Ebrei, che prima era verso la Porta Portese qui ancora su il Vico Publico.

Seguendo per l'istesso Monte, troverete la Chiesa di Santa Sabina situata (come vogliono alcuni) nell'istesso Tempio di Diana, vicino al quale era anche il Tempio di Giunone Regina. Si conservano in detta Chiesa i Corpi della Santa Titolare, di S. Serapia sua Maestra, e d'altri SS. Martiri. Nel Convento annesso abitò S. Domenico Fondatore

della Religione Domenicana.

Vi condurrete poi a Sant' Alesio, dove su il Monastero di S. Bonitazio; ma prima vi era stato il Tempio di Ercole, presso al quale gli Antiquari pongono l'Armilustro dove o si riponevano, e conservavano l'armi, o si esercitavano nelle Armi i Romani.

Finalmente riconducetevi verso il Tevere, e trovarete la Chiesa di S. Maria Aventina del Priorato di Malta, dove dicono essere stato il Tempio della Buona Dea: alla quale sagrificavano solamente le Donne e di qua vedesi il Tevere, ed il Monte Testaccio.

## GIORNATA QUINTA

Dalla Piazza di Monte Giordano per i Monti Celio, e Palatino.



Lla Piazza di Monte Giordano sara il principio di questa Giornata. Questa Piazza vien così detta da un tal Giordano della Famiglia Orsina, che nel Palazzo ivi situato abitava. Scendendo verno sol' Orologio della Chiesa Nuova, avrete a mano dritta il nuovo Palazzo de' Stampa, e a mano manca quello de Car

merata. Voltando poi alla sinistra incontrarete la Chiesa di S. Tommaso in Parione, satta con disegno di Francesco da

Volterra, e contiguo ad essa è il Collegio Nardini.

Portatevi alla Piazza di Pasquino, così detta da un'antica Statua ivi situata, e riputata eccellente; sebbene per l'ingiurie del tempo è ridotta ad un Tronco quasi dissorme chiamasi dal volgo Pasquino, perchè non è venuto alla nostra notizia il vero nome del Soggetto di essa. Fu ritrovata nel Palazzo, che su giá degl' Orsini, sabricato in detta Piazza dal Cardinal Antonio del Monte con architettura di Antonio da Sangallo, in oggi dell' Eccellentissima Casa Santobono.

Quasi dirimpetto è la Chiesa della Natività di Nostro Singnore, e dell'Archiconfraternità degli Agonizanti. Vi si conservano insieme con diverse Sacre Reliquie, le Fascie del SS. Bambino Gestì.

Conducetevi alla Chiesa di S.Pantaleo de' PP. delle Scuon

le Pie architettata da Antonio de Rossi.

Più oltre è il Palazzo de'Massimi, sabricato con architettura di Baldassare da Siena, e ornato da Daniele da Volterra, con pitture, Statue, e bassirilievi singolari. In questo Palazzo dell'Anno 1455, su escritato per la prima volta il nobile, e maraviglioso ritrovamento della Stampa da Corrado Suveynheyn, & Arnoldo Pannartz Tedeschi; e i primi libri,

GION

tele E

trafi lo

dy flimac

e Santc

in Pietro"

olti Gend

dre Con-

che usa-

pni vol-

Titola.

contor-

ana, e

me Va-

Ita la

Portese

di San•

o Temdi Giu-

i della. i SS.Mar-

ondatore

nastero di

i Ercole 🕫

dore o si

no nelle

varetu

, dove

la quale

evere,

che

che quivi si stampassero, surono S. Agostino della Città di

Dio, e Lattanzio Firmiano •

Proseguite verso la strada della Valle, il cui sito depresso sa congetturare, esser qui stato lo stagno, che era negli Orti d'Agrippa appresso le sue Terme, dove Nerone era solito di celebrar notturni conviti, come si legge in Tacito. Quindi portatevi al Palazzo de' Cesarini, dove credesi esser stato il Portico di Filippo. Vicino è l'altro Palazzo del Marchese de' Cavalieri; contiguo ad esso la Chiesa di S. Elena de' Credenzieri. Dietro a questa è l'altra Chiesa delle Monache di S. Anna unita col Monastero delle medesime. La Cappella maggiore su architettata dal Cavalier Rinaldi, le pitture sono di Michel'Angelo Troppa, gli Angeli furono scolpiri da Paolo Naldini, e Lorenzo Ottone, il quadro della B. V. M., e S. Anna fu colorito da Bartolomeo Cavarozzi, ed alcune pitture di Pierino del Vaga : L'altro dicontro con S. Giuseppe, e S. Benedetto, è del Savonanzi, allievo di Guido Reni: La volta della Chiesa è di Giuseppe Passeri: Trà le Sagre Reliquie, che qui vi si custo discono si venera l'anello di S.Anna. Segue la piccola Chiesa di S. Sebastiano de'Merciari, dove sono parimente buone pitture, tra le quali il S. Sebastiano nell'Altar Maggiore è opera del Cav. d'Arpino.

Passando per la Piazza dell' Olmo, così detta da un' Arbore di tal nome, che ivi pochi anni sono verdeggiava, vi condurrete alla Parocchiale di S. Nicola de' Cesarini, tenuta da' PP. Somaschi. Troverete poi incontro il nuovo Colleggio eretto da' PP. delle Scuole Pie con architettura di Girolamo de Marchis per uso delle Scuole, che erano in S. Pantaleo. Indi al Palazzo della Famiglia Strozzi, la Chiesa dell'Archiconstraternità delle Stimmate di S. France-sco, sabricata con disegno di Antonio Canavari. Il quadro dell'Altar Maggiore è opera di Francesco Trevisani, quello nella Cappella de' Santi Quaranta è lavoro di Giacinto Bran-

di; e la volta della Chiesa, è di Luigi Garzi.

Non molto lontano è il Palazzo de'Spinola, e dirimpetto quello del su Card. Ginnasso, satto Monastero di Monache, e Seminario di Studenti, sotto al quale, è la Chiesa di S. Lucia.

detta

QUINTA.

detta delle Botteghe oscure, dove anticamente era l'ingresso del Circo Flamminio, e il Tempio d'Ercole, e delle Muse, sopra la porta di detta Chiesa vi è l'Immagine della Beata Vergine scolpita da Pompeo Ferucci; e in una Cappella a mano destra vi è il Sepolero del Card. Ginnasi, le cui Statue sono di Giuliano Finelli: ma i Putti di sopra, e l'altro Deposito di Faustina Ginnasi sono di Giacomo Antonio, e Cosimo Fancelli. Andate poi al Monastero delle Monache, Zitelle di S. Catarina de' Funari eretto nel mezzo del Circo Flaminio, fatto da quel Flaminio, che fu ucciso 'da. Annibale presso a lago Trausimeno. Principiava il detto Circo in Piazza Morgana alla Chiesa, e Ospizio di S. Stanislao de' Polacchi, che prima si diceva S. Salvatore in-Pensili, e terminava dove è il Palazzo de' Mattei. Entrate nella Chiesa annessa al detto Monastero architettata da Giacomo della Porta, e vi vedrete pitture d'Annibale Caracci, di Federico Zuccheri, del Muziani, e d'altri valenti Autori. Osservate poi il detto Palazzo de'Mattei architettato dal Maderno, in cui sono molte statue, e bassirilievi antichi; e pitture dell'Albano, Lanfranchi, Domenichino, e di alcuni allievi del Caracci,

Seguitate alla Piazza de i Capizucchi, dove è una vaga Fontana: poi alla Chiesa di S. Maria in Campitelli, risabbricata, e ornata di bellissima facciata dal Popolo Romano nel Pontificato d'Alessandro VII. per voto tatto in tempo di peste. Sono in essa cospicue due Cappelle, l'una a destra dedicata a Sant' Anna il cui quadro su dipinto da Luca Giordani; e l'altra incontro degli Altieri nella quale su colorita la Nascita di S. Gio. Battista da Gio. Batt. Gaulli det. to Baciccio. Riverite nell' Altar Maggiore un' Immagina della Beata Vergine trasportatevi dalla Chiesa di S. Maria in Portico, la quale è scolpita in profili d' oro dentro una rara gemma di Zassiro, che ha un palmo in circa di altezza, e mezzo palmo di larghezza, da i lati vi sono ancora scolpite in due Smeraldi le Teste de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo. Vedrete poi il nuovo Convento de' PP. della Congregazione della Madre di Dio, che hanno in cura questa Chiesa; e

ra negli Orti era lolito di cito . Qvindi effer trato il del Marchefe

lla Città di

ito depresso

lena de'Cie-Monache di La Cappella pitture foscolpiri da a B. V. M.,

ed alcune con S. Gino di Guido eri: Trà le era l'anello mo de'Menra le quali il

ra le quate n ny, 6 Arpino, ita da un' Ardeggiava, vi 'Cefarini, teontro il nuovo

architettura di the erano in Strozzi, la di S. France I, Il quadro

ani, quelli acinto Bran

e dirimpetti di Monachi esa di S.Lucia

di

## 76 GIORNATA

dirimpetto il Palazzo de' Paluzzi Albertoni. Alla finistra della Piazza vedrete un' angolo del Monastero di Torre di Specchi, tondato da S. Francesca Romana; e nella sua strada anteriore le Chiese de' SS. Andrea, e Leonardo de'Scarpinelli, e della Compagnia di S. Orsola; e a man sinistra passarete sotto un'Arco; vicino al quale è la Chiesa di S. Gio. Evangelista de' Saponari.

Andarete in Piazza Montanara, circa la quale anticamente fu la Porta Carmentale è il Foro Olitorio, dove era la colonna chiamata Lattaria, perchè (come scrive Festo) vi si portavano Fanciulli da lattarsi. E qui da un' Ara, o Altare di Giunone Preside de' Matrimonj, (perciò cognominata Juga) cominciava la strada Jugaria, che per le radici

del Campidoglio conducevano al Foro Romano.



A man destra vedrete una parte del Teatro di Marcello, innanzi al quale tu la Curia Ottavia, col portico pure di questo nome, edificato da Augusto in onore di Ottavia sua Sorel-

Sorella. Si stendeva il detto Portico da S. Nicola in Carcere fino a S. Maria in Portico; e fra queste due Chiese al tempo di Lucio Fauno se ne vedevano i vestigi, avanti la Chiesa di S. Omobono, si vedono nelle Cantine reliquie della Curia, e Portico di Ottavia; dal qual Portico anche la sudeta ta Chiesa di S. Omobono, prima che sosse conceduta a i Sartori, si chiamava di S. Salvatore in Portico, come scrive i Fanucci al lib. 4. cap. 34.

nilfra

ire di allra-

Scar.

initra

S.Gio.

camene

era la

lto Ivi

OA-

nomi-

radici

pure di tavia lua

Più oltre è la Chiesa di S. Nicola in Carcere, perche stimasi edificata nel sito dell'antico Carcere di Claudio Decemviro, in cui un Vecchio condannato a morir di fame fu mantenuto in vita dalla Figliola, che lo alimentò col proprio latte, come riferisce Festo: benche Plinio scrive, che non il Padre, ma la Madre sosse alimentata in tal modo dalla Figlia. Per quest' atto d' amor filiale su eretto un tempio alla Pieta da C. Quinzio, e M. Attilio Consoli nel luogo, dove su poi sabricato da Augusto il Teatro di Marcello.

Appresso in Tempio di Giano con due Porte, che nella guerra si aprivano, e nella pace si tenevano chiuse: e da.

esso anche la strada vicina su chiamata vico Giano.

Segue la Chiesa di S. Galla, già detta di S. Maria in portico per l'Imagine della B. Vergine trasportata alla Chiesa di S. Maria in Campitelli. Fu edificata in una parte de'Portici di Ottavia, che comprendevano in se i due Tempi di Appollo, e Giunone fatti da Metello. In questa Chiesa era la casa paterna di d.Santa, che su figliuola di Simmaco Uomo Consolare, satto uccidere dal Rè Teodorico. Fu riedificata dal Duca D. Livio Odescalchi nipote d' Innocenzo XI., il quale vi fece un Ospizio per i poveri Pellegrini, Convalescenti, ed altri, che hanno ricovero: ed il Duca D. Baldassure Odescalchi lo ha ultimamente accresciuto di nuove fabbriche. Più oltre è la piccola Chiesa di Sant'Aniano dei lavoranti Calzolari.

A man finistra vi condurrete alla Chiesa di S. Gio. Decollato, dove è la Compagnia della Misericordia eretta da prinpipio in S.Biagio della Pagnotta a strada Giulia l'anno 1488. Nel primo Altare a destra il quadro con la Nascita di S. Gio:

Battista è opera di Giacomo Zucca. Nel secondo il S. Tommaso con altri Apostoli è d' un allievo del Vasari. 'Nel terzo la Visitazione della B. Vergine, ed altre pitture sono del Roncalli. Nell'Altar Maggiore il quadro con la Decollazione di San Gio. Battista fu colorito dal sudetto Vasari: e sei Santi nell' arco superiore sono di Giovanni Cosci. Dall' altra parte il S. Giovanni posto nella caldaja con altre figure è di Battista Naldini, che tece anche altre pitture di sopra, e i laterali dell' ultimo Altare, come anche la Gloria di sopra furono dipinti da Jacomino dal Conte Fiorentino. Entratenel contiguo Oratorio parimente ornato di bellissime pitture Nell'Altare la Deposizione di Nostro Signore dalla Croce, è delle migliori opere del sudetto Jacopino: i SS. Andrea, e Bartolomeo, i laterali sono di Francesco Salviati. L' Istorie di S. Zaccaria coll' Angiolo, di S. Giovanni che predica, e del Battesimo di Gesti Critto sono del medesimo Jacopino, La Prigionia del Santo Precursore su colorita da Batt. Franco Veneziano: la Cena di Erode col Ballo d' Erodiade da... Pirro Ligurio Napolitano: la Visitazione di Maria Vergine e la Nascita di S. Gio; Battista dal sudetto Salviati. Appresso potrete vedere il Cimiterio de'Giustiziati. Poco lontana è la Chiela di S. Eligio de' Ferrari tabbricata nella stessa contrada dove fu l'antico Foro Piscario.

La prossima Chiesa di San Giorgio in Velabro, e corrottamente ne' tempi meno eruditi Ad Vellus Aureum, ossiziata da'PP. Agostiniani scalzi, ed ha ritenuto l'antica denominazione Velabro. In poca distanza dalla detta Chiesa (ristorata dal Card. Giuseppe Renato Imperiali dell'anno 1703.) corre un'acqua chiamata dagli Antichi Juturna, e da'Moderni la Fontana di S. Giorgio, con la quale pochi anni so-

no è stata eretta una Cartiera, ed una Ferriera.

Da qui cominciava l'antico Foro Boario: e perciò vedrete appresso la Chiesa un'Arco di marmo, dedicato dai Negozianti di detto Foro all'Imperadore Settimio Severo Quasi incontro vi è un'altro Arco di quattro prospetti, stimato erroneamente Tempio di Giano Quadrisonte: essendo uno di quei Giani, o Portici, che erano in ogni regione tatti per commodo de' Trassicanti.

QUINTA.

S. Anastasia, tatta edificare da Apollonia Matrona Romana circa l' anno 300, per onorifica sepultura della Santa. Fu poi ristorata da molti Sommi Pontesici, e specialmente da Urbano VIII. Il Card. Nugno de Cunha Portoghese, essentiale e Sagrestia. Venerate in essa il corpo della Santa con la di lei statua scolpità da Ercole Ferrata. Osservate la Tribuna ricca di marmi, e depositi della Famiglia Febei con pitture di Lazzaro Baldi, e con due bellissime colonne di marmo detto Porta Santa, che la sostenza all'Orto dell' Aventino, detto anticamente Clivo publico, vi era il Tempio delli Dei Libera, e Cerere satto da Postumio Dittatore con altri Tempi

pure di Cerere, e di Flora.

Voltando a sinistra vedrete in una Valle tra i due Monti Palatino, e Aventino, detta anticamente Marzia, ed ora de' Cerchj, un gran Concavo di figura ovale, che serve ad uso di Orti. Quivi era il Circo Massimo, luogo che su destinato dal Rè Tarquinio Prisco, dopo la vittoria avuta contra i Latini, al corso de' Cavalli, delle Carrette: e il Re Tarquinio Superbo lo stabili con sedili di legno: Giulio Cesare lo fabbricò con pompa, e grandezza rendendolo capace di 260, mila Spettatori come scrive Plinio nel lib. 36. capitolo 15. vi aggiunse inoltre l' Euripo, che altro non era, che una fossa piena d'Acqua circondante il vacuo del Circo, dove ne' spettacoli si uccidevano Cocodrilli, ed altri Animali acquatici, e si facevano combattimenti Navali. Era il Circo diviso da un' intramezzo, intorno al quale correvano le Carrette, e i Cavalli: nelle due estremità erano le Mete, e nel mezzo il Tempio del Sole, al quale era dedicato; e appresso a questo ergevasi l'Obelisco postovi da. Augusto; oggi esistente nella Piazza del Popolo. Poco distante fra altre statue de' salsi Dei vi era l'altro Obelisco condottavi da Costanzo, oggi esistente nella Piazza di San Giovanni Laterano.

Osservat ete a sinistra nel Monte Palatino gran residui de-

gli

79'

ils. Tom:
Nel tertelono del
ecollazioalati: e fei

Dall' altre figure è di lopra, e

ria di lopra Entrato

ne pitture Croce, è

ndrea , e L'Istorie

edica , e copino ,

t. Franade da Vergine

ippresso tana è la

contrada

corrotta, offiziata denomi-

rla (risto-1702.) da'Mo-

anni so

ciò ve cato dal

Severo etti , lli ellendo

egionu

We

gli ultimi sedili del medesimo Circo, dove si congiungeva col Palazzo Imperiale. Proseguendo il camino, dove siete per voltare alla Chiesa di S. Gregorio, su la Porta dell' antica Città di Romolo, chiamata Romanula, lasciate a man sinistra la detta Chiesa, e andatevene a quella de' SS. Nereo, ed Achilleo, dove riposano i loro Corpi, sabricata (secondo alcuni) appesso il Tempio d' Iside.

Passate di poi alla Chiesa, e Monastero di S. Sisto de Domenicani, situato nella Regione della Piscina publica, laquale era un Bagno, dove il Popolo si andava a lavare. Riposando in detta Chiesa i Corpi de' SS. Felice, e Zessirino, Antero, Lucio, e Luciano Pontessici, e Martiri, e de' SS. Sorero, Partenio, Lucio, e Giulio Vescovi, e Martiri.

Uscirete dalla Città per la porta già detta Capena, ed Appia ora di S. Sebastiano, e con un miglio in circa di strada



retta vi condurrete alla Chiesa di questo Santo. Vedrete ni essa il luogo, chiamato dal Bosio, e dal Baronio il Cimite-

zen

fiete

anti

man

reo,

econ-

Da

, la

, Ri-

ino,

?'SS,

tiri ,

Ap-

rada

rio di Calisto, do e surono tepolti 174000. Martiri detto communemente da noi Catacombe, e Catacombe perchè e protondo, e cavato vicino alle tombe. In detto luogo per alcun tempo stettero i Corpi de' SS. Pietro, e Paolo, per lo che dal Bibliotecario vien chiamato Basilica degli Apostoli. Ivi si ragunavano il Pontesice, e i Cardinali a far le loro tunzioni nelle gravissime persecuzioni; che pativano di quei tempi. Visitate sotto la Chiesa altri Cimiterj, stati negli stessi tempi ricovero de'Cristiani perseguitati. Scipione Cardinal Borghase ridusse questo Santuario nella forma presente e acciocche non restasse privo del culto dovutogli, v' introdusse i Monaci di S. Bernardo. Nella prima Cappella a destra quando entrate, fra molte infigni Reliquie, che ivi si cultodiscono, venerate il Capo di S. Calisto Pontefice, Martire: un Braccio di S. Andrea Apostolo: un' altro del S. Martire Titolare; e due Frezze, con le quali su saettato una Pietra, su la quale il Nostro Redentore lasciò impresse l'Orme de' suoi piedi, quando comparve a San Pietro; e alcune di quelle Spine, con le quali su coronato nella. sua Passione. Osservate poi la Cappella, che il Pontesice Clemente XI. ha rifatta, e ornata di preziosi marmi in ono. re di S. Fabiano Papa, e Martire (il Corpo del quale è in. questa Chiesa con architettura del Cav. Fontana, Barigioni, è Specchi; sono in detta Chiesa sepolti i Principi D. Orazio e D. Carlo Albani l'uno Fratello, e l'altro Nepote del sudetto Pontefice. Passate alla Cappella di S. Sebastiano (dove riposa il suo Corpo) ritabbricata con disegno di Ciro Ferri dal Card. Francesco Barberini.

Tornando per la medesima Porta suori della Chiesa, voltando a destra, più oltre nella via Appia, vedrete il Sepolcro di Metella, costrutto di travertini quadrati in sorma rotonda. Fu Cecilia Metella sigliuola di Metello, il quale poiche soggiogò l'Isola di Creta, detta oggi Candia, su congnominato Cretico. Si vedono in questo nobile Edisizio le armi della Famiglia Gaetana, e sopra esso una Testa di bue, dalla quale stimasi prendesse questo luogo il moderno nome di capo di Bove.

F

Quivi

Quivi parimente vedrete il circo (come gli Antiquari tnte ti credono) d'Antonio Caracalla, nel mezzo era un'Obe-lisco rotto, e giacente, che su poi trasportato, ed cretto

in Piazza Navona da Innocenzo X.

Ritornando per la strada, che conduce verso la Porta di S. Sebaltiano, arrivarete ad un piccolo Tempio rotondo, tabricato nel sito dove Gristo Signor nostro apparve a S. Pietro, mentre l'Apoltolo fuggiva da Roma, come scrivono Egesippo, ed altri: Più oltre troverete un'altro eretto nel sito dove il medesimo Signor Nostro spari dagli occhi del Santo. Dirimpetto a questo è la strada Ardeatina, la quale sbocca nella Campagna, e attraversa la strada, che è da. S. Paolo a S. Sebastiano. Troverete appresso un piano allagato d'acqua minerale, che chiamasi corrottamente Acquataccio, che vuol dire, 'Acqua d' Accio, da Aci giovinetto amato da Berecintia. Ad esso vengono le Pecore, e altri animali, che patiscono di Scabbia, o di simile intermità, e guariscono ivi lavandosi. Osservarete per quella strada alcuni edifizi distrutti, che erano sepolture di Famiglie nobili, spogliate de' loro ornamenti.

Rientrando nella Città per la sudetta Porta di S. Sebastiano, incamminatevi per la strada Maestra, che vi condurrà
alla Chiesa di S. Cesarco Diaconia Cardinalizia, voltando
poi a destra, conducetevi all' altra Porta della Città chiamata Latina, dove è la Chiesa dedicata a S. Ciovanni Evangelista, ritabricata da San Adriano Primo; indi unita del
1144. alla Bassisca di S. Giovanni Laterano, che del 1686.

la concesse a i Padri Scalzi della Mercede.

La Cappelletta contigua alla detta Chiesa chiamansi San Giovanni in Oleo, ed è luogo dove il Santo Apostolo su messo nel Bagno d'Oglio bollente, Nel 1658, la sece ritabbricare il Card. Francesco Paolucci con architettura del Borromini; e su ristorata da Clemente XI., in essa credesi siano riposti tutti gli strumenti del Martirio del Santo; e i Capelli e il Sangue, che per la rasura gli uscì dal capo.

Proseguendo il cammino verso la Chiesa di S. Giovanni in Laterano troverete il siumicello detto la Marrana, che en-

tra in Roma per un' antica Porta murata, già detta Gabio, sa, perchè per essa si andava a i Gabii Terra de' Sabini chiamata oggi Gallicano. Questo siumicello scaturisce in un Castello chiamato Marino; e da alcuni è crednto Rivo dell'acastello scaturisce si un Castello chiamato Marino; e da alcuni è crednto Rivo dell'acastello se su dell'acaste

qua Appia; da altri dell'acqua Cabra:

lari tota

11'Oot=

deretto

Porta di

itoado.,

a S. Pie

crivono

etto ne

cchi del

a quale

êda

o alla-

.cqua-

inetto

e altri

nità,

da ah

ie no±

altia=

durra

ltando

à chia-

Evan-

ita del

1686,

si San

mel-

abbri

HUTIO.

i fiano

che to

Avanzandovi di pochi passi giungerete alla Basilici di San Giovanni in Laterano, così detta da Plauzio Laterano. che quivi ebbe la sua abitazione, e su uno de i Capi della congiura contro Nerone. Costantino dono tale abitazione al Pontefice S. Silvestro, indi vi fece la Chiesa, che dicevasi la Basilica di Costantino. Qua giunto entrarete prima nel Tempio di S. Giovanni in Fonte fabbricato dal detto Imperadore con numerose colonne di porfido, e con vasi, lampade, e figure d'oro, e d'argento: delle quali ricchezze rimatto privo, fu poi con nuova magnificenza ornato da Urbano VIII. Vedrete su le mura di esso pitture di celebratissimi Autori; e nel mezzo la preziosa Conca di paragone, in cui fu dato il Battesimo al detto Costantino; e nella Cuppola, che vi è sopra, diversi satti della Beata Vergine di pinti da Andrea Sacchi: L'una delle due Cappelle laterali dedicata a S. Gio. Battista, era prima una Camera del medesimo Constantino. Le pitture, che in essa vedrete, sono di Giovanni Alberti; e la statua su scolpita dal celebre Do. natello, Si custodiscono quivi delle Reliquie de' SS. Apostoli Giacomo, Matteo, e Taddeo, de' SS. Innocenti, e delle SS. Marta, e Maddalena.

L'Altra Cappella dedicata a S. Giovanni Evangelista su parimente arricchita con parte delle Reliquie, che si conservano nella Catedrale di S. Giovanni. I quadri sono del Cav. d'Arpino, e la statua del Santo è modello di Giovanni Bat-

titta della Porta.

Visitate poi l'Oratorio, e Chiesa di S. Venanzio sabbricata nel 640. da Giovanni IV. Pontesice con Tribuna di Mossaico, e dedicata a i SS. Venanzio, Donnione, Anastasio, Mauro, Asterio, Settimio, Sulpiciano, Lelio, Antiocheno, Pauliano, e Cajano, Martiri, i Corpi de' quali sece qua trasportare dalla Dalmazia, e riporre il detto Pontesice.

F 2

Evvi

na Martiri.

Passate ora nella Basilica di S. Giovanni, dove vedrete la Nave traversa nobilmente ornata da Clemente VIII. con.



marmi, e sossitto dorato, e il resto della Basilica tutto rinovato da Innocenzo X. con disegno del Borromini. Dodici statue di finissimo marmo situate per la Nave maggiore in
altrettante nicchie, con dodici ovati sopra di esse, vi surono poste ultimamente da Clemente XI., e sono opere di
Scultori, e Pittori celebri. Nelle nicchie, che contengono
i dodici Apostoli, San Pietro, e San Paolo surono scolpiti
da Monsu Monot: S. Andrea, e San Giacomo Maggiore,
S. Gios

lagine del.

del Rinal

e fia fepa-

ofaico con

S, Rufaa,

e Giorfie

vedrete la

II, cor

tto th

Dodi-

orein

ville

pere di

engono Icoloiti

giori,

s Giot

S. Giovanni, e S. Matteo dal Cav. Cammillo Rusconi: San Tommaso, e S. Bartolomeo da Monsú le Gros: San Giacomo Minore da Angelo de Rossi: San Filippo da Giuseppe Mazzuoli: San Simone da Francesco Moratti; San Taddeo da Lorenzo Ottoni. Negli ovati, che esprimono dodici Proteti, Isaia su dipinto dal Cav. Benedetto Luti; Geremia da Sebastiano Conca; Baruch. da Francesco Trevisani; Daniele da Andrea Procaccini; Osea da Giovanni Odazi; Joele da Luigi Garzi; Amos dal Cav. Giuseppe Nasini; Abdia da Giuseppe Chiari; Giona da Marco Bonsiali; Michèa dal Cav. Pietro Ghezzi; e Nahum da Domenico Maria Muradori. Il valore delle sudette statue ascende a scudi cinque mila per ciascheduna, che tanno in tutta la somma di scudi sessanta mila.

Riverite, e ammirate l'Altare del SS. Sagramento ordinato da Clemente VIII. con ricchezza, magnificenza fingolare, sostenuto da quattro antiche, e grosse colonne di metallo, che alcuni credono tossero portate in Roma da Tito, è Vespasiano tra le spoglie della Giudea; ed altri, che solsero fatte da Augusto co' rostri delle Navi di Cleopatra, co collocate da Domiziano nel Tempio di Giove Capitolino. E' circondato di statue, marmi, pitture preziose d'inestimabil valore, e opera di Pompeo Targoni. Nel muro superiore dell' Altare vi è la Cena di Nostro Signore co' i dodici Apostoli in bassorilievo d'argento massiccio lavorata da Curzio Vanni. Vicina vedrete la Cappella del Coro, con sedili di noce egregiamente intagliati, fatta dal Contestabil Filip. po Colonna con architettura del Rainaldi. Il Deposito della Duchessa di Paliano sua Moglie, è lavoro di Giacomo Laurenziani.

Entrando nella prossima Sagrestia, osservate sra molte egregie pitture il quadro della SS. Nunziata, e opera stimatissima di Michel' Angiolo Buonaroti; è nell' Altar di essa riverite i Corpi de' SS. Crisanto, e Daria. Nel Chiostro contiguo potrete vedere molti materiali de' luoghi Santi di Gerololima, con varie iscrizioni Ebraiche, Greche, e Latine; e particolarmente una colonna del Palazzo di Pilato.

F 3

77:

Vi vedrete ancora due bellissime sedie di porsido, usate negli antichi Bagni de' Romani.

Ritornando in Chiesa, alla destra della Sagrestia medessima vedrete un piccolo Tabernacolo, dove conservasi una venerabil memoria del Nuovo Testamento, cioè: la Tavo-

la, sopra la quale cenò il Nostro Redentore.

Vedrete poi l'Altare Maggiore sostenuto da un bellissimo Ciborio, statto da Urbano V., e ornato da Alessandro VII. in esso si conservano le Teste de' SS. Apostoli Pietro, e Pao-lo, chiuse in due gran Busti di argento giojellati; nel petto de' quali Carlo V. Rè di Francia aggiunse un giglio d' oro di gran peso, con alcuni diamanti, e altre gemme. Sotto questo Altare sta rinchiuso l'altro portatile di legno nel qualco celebrò S. Pietro, dopo di lui i primi Santi Pontesici sino a S. Silvestro. Dirimpetto è la Tribuna di mosaico satta dal Turrita, ordinata da Nicola IV. Pontesice. Nella sudetta Tribuna osservate tra le sigure superiori il Volto del Santissimo Salvatore, quale apparve miracolosamente nel giorno della Dedicazione di questa Basilica; e quante volte la Chic-

sa si è incendiata, sempre è rimasto illeso.

Nelle due navate piccole vedrete bellissime Cappelle, fra le quali è quella vicina all' Organo, cui la Natività del Signore, e le altre pitture sono di Nicolò da Pesaro. Il Val. soldino scolpì gl' Angioli vicini alla detta Cappella, e l'arma di Clemente VIII. sotto il dett'Organo, e le mezze figure. laterali. Il Davide; e l'Ezechiele con altri ornamenti, sono scolture di Ambrogio Malvicinio. Gli Apostoli nelle parti laterali all' Organo sono del Cav. d'Arpino, Nebbia, Novara ed'altri, l'istorie di S. Silvestro, e Costantino, che sondano la Basilica è del sudetto Novara, il Battesimo del medesimo Imperadore è del Pomarancio, la Spedizione al Monte Sorrate è del Nogari, i quattro Evangelisti sopra l'arco fono del Ciampelli. Nella prima Cappella della vicina navata, il S. Giovanni Evangelista è opera di Lazzaro Baldi: in quella della Famiglia Massimi, tatta con disegno di Giaco. mo della Porta, il quadro con Gesti Crocifisso è di Girolamo Siciolante! Dall'altra parte, il S. Ilario, e le altre pittulate need

medel.

rvafi 👑

a Tara

to VII

e Pa

l pettr

oro i

que

12/0

1101

re, sono di Monsù Guglielmo Borgognone. Nella Cappela la della Familia Santori, architettata da Onorio Longhi, si vede un Crocississo di marmo, scolpito da Stefano Maderno oltre il Deposito del celebre Card. Santori di S. Severina, il quale è scoltura di Giuliano da Carrara. Le pitture nella volta di detta Cappella si stimano di Baccio Ciarpi Maestro di Pietro da Cortona. Osservarete ancora i vaghi Depositi, che adornano molte parti di questa Basilica, nel mezzo della navata grande quello di Martino V. satto di metallo.

E' degna di considerazione la nuova, e vaghissima Cappella tatta erigere dalla san. mem. di Clemente XII. con architettura d'Alessandro Gallilei ornata di preziosi marmi, metalli, statue, bassirilievi, e stucchi dorati. Il quadro dell'Altare con S. Andrea Corsini su dipinto dal celebre Guido Reni copiato da Agostino Masucci, e ridotto a mosaico dal Cav. Cristotani. Il bassorilievo sopra il medesimo è lavoro d'Ago. stino Cornacchini; le statue della Innocenza; e della Penitenza sono di Bartolomeo Pincellotti, quelle nelle nicchie che rapresentano le quattro Virtu Cardinali, sopra bassirilievi con alcuni fatti del sudetto Santo surono scolpite da Agostino Cornacchini la Prudenza, e il bassorilievo da Monsu Adami; da Filippo Valle la Temperanza, e bassorilievo da Bartolomeo Benaglia; da Giuseppe Rusconi la Fortezza, e il bassorilievo da Monsii Anastasio. Il Deposito del Cardinal Nerio Corsini Seniore è opera di Gio. Battista Maini, che tece il modello della bellissima statua del sudetto. Pontesice gettata in metallo da Francesco Giardoni, e posta nel Deposito incontro lopra antica Urna singolarissima di porfido. Le due statue laterali rappresentanti l'Abbondanza, e la Magnificenza turono scolpite in marmo da Carlo Monaldi; la Pieta nel sotterraneo è di Antonio Montauti y i marmi furono operati dal Cerroti, restando chiusa questa Cappella da bellissima Cancellata di ferro con lavori di metallo dorato da Pietro e Francesco Ceci, e i torcieri sono dello Spinaci.

Uscendo poi per il vaghissimo Portico tutto incrostato di bellissimi, e ben disposti marmi, e Bassirilievi rappresentanti alcuni satti di due SS. Giovanni. E vedesi una antica sta-

F 4

nen

lati

tua di Costantino trasserita qui da Campidoglio.

Passate poi ad osservare la magnisica sacciata satta inalzare dal Sudetto Pontesice col disegno del mentovato Galilei composta di travertino adornata con marmi, e la loggia della Benedizione di quattro colonne di granito rosso orientale, compisce la sommità di detta sacciata con undici gran statue di travertino. Lo stesso Pontesice sece allargare la gran. Piazza, e sabbricare presso la Canonica il nuovo Collegio per commoda abitazione de' i PP. Francescani Risormati, detti di San Francesco a Ripa Penitenzieri della sudetta Basilica.

Conducetevi al vicino, e celebre Santuario, dove su collocato da SistoV. una scala di ventotto gradini, tutta di marmo bianco venato, che chiamasi la Scala Santa, perchè sali
per essa più volte Cristo Signor. Nostro nella sua Passione.
Questa Scala stava nel Palazzo di Pilato, e su trasportata qua
da Gerusalemme. Costumano i Fedeli di salirla colle ginocchia, considerando che il Redentore vi sparse dal suo Sagratissimo Sangue: il che apparisce anche da certe gratelle, poste
in alcuni scalini, che i Fedeli baciano con divozione più particolare. Si tiene che in salire la detta Scala si acquistano
indulgenze molte ample, recitando un Pater noster, ed un
Ave Maria per ogni scalino, rammentando la Passione del
Signore.

Salita la Scala Santa, si adora la miracolosa Immagine del Nostro Salvator, posta nel Santuario. che avete incontro,

detta Sansta Sanstorum.

Entrate poi nel Santuario sudetto, in cui sono moltissime Reliquie insigni, tra le quali un' Imagine intera del Salvatore alta sette palmi, la quale per la sua antichità, e divozione su incassata in argento da Innocenzo III., ed è la stessa che sopra vi ho mentovata. E' tradizione che la detta SS. Imagine sia venuta a Roma da se medesima per Mare, dove la gettò S. Germano Patriarcha di Constantinopoli per liberarla dall' empietà di Leone Imperadore; e che sosse principiata da S. Luca, e poi terminata dagli Angioli; per lo che dagli Autori Ecclesiassici chiamasi non Manusatta; come si raccoglie dalle memorie antiche dell' Archivio Laterannesse.

nense, e della sua antichissima Biblioteca trasserita al Palaza zo Vaticano, vi sono ancora molte altre Reliquic insigni. In ultimo è venerabile il vicino Triclinio di S. Leone III., satto qui collocare dal Pontesice BenedettoXIV. Qui appresso su la casa paterna dell' Imperador M. Aurelio; e qui parimente su ritrovata la statua, equestre di metallo dorato, che oggi è nel mezzo del Campidoglio

Avanzandovi nella Piazza, vedrete il gran Palazzo fabbricato da Sisto V. per uso de' Pontesici con architettura del Cav. Domenico Fontana, in oggi serve di Conservatorio a povere Zitelle dell' Ospizio Apostolico, postevi da Innocenzo XII., al lato del Palazzo vi è un ben' inteso Portico, sotto al quale si vede la statua di metallo de Rè di Francia En-

rico IV.

lare

della

itale,

Hatik

[an

dett

lic,

100

Male

ra.

lit

110

0

#

Nel mezzo della Piazza sudetta vi è l'Obelisco, il più antico, ed il maggiore di quanti mai ne sacessero i Rè d'Egitto Fu questo satto dal Rè Ramesse, ed eretto nella Città di Tebe Salvatore, secondo il computo del Kircherio. L'Imperadore Costantino lo condusse da Tebe in Alessandria per alzarlo in Costantinopoli: ma sopraggiunto dalla morte; Costanzo suo sigliuolo, condottolo in Roma l'anno del Signore 343. l'eresse nel Circo Massimo, donde poi lo cavò Sisto V., e quivi lo collocò. Il detto Obelisco è lungo palmi 144., essendo stato necessario scemare 4. palmi dell'antica sua lunghezza, per ridurlo ad una sopportabile quadratura nella base, poiche in quella parte era molto guasto. Vedrete appresso la bella Fontana aggiuntavi da Paolo V.

Siete a vista d'uno de' Giardini del Principe Giustiniani, in cui sono molte statue, e bassirilievi, che lo rendono assai

riguardevole.

Osserverete l'Ospedale del Salvatore, con quartieri separati per Uomini, e Donne, e la contigua Chiesa di S. Andrea: e poi anderete a quella di S. Stetano Rotondo, credesi che questo sosse il Tempio di Vespasiano. E' sostenuta la detta Chiesa da numerose colonne: e nelle mura di essa vedonsi dipinti dal Pomarancio, e dal Tempesta molti maratiri di Santi. Per questa strada vedrete i condotti, che sece

taba

tabbricar Nerone, includendovi parte dell' Acqua Claudia

12 Ke

(ero q

deil

San

tact

(e)

Ch

m

pit

Sal

per condurla sul Palatino.

Vicina è l'antichissima Chiesa di S. Maria della Navicella così chiamata da una Navicella di marmo, posta per voto innanzi alla Chiesa stessa, ma dee chiamarsi in Dominica, o in Ciriaca da quella religiosissima Matrona Romana, che aveva in questo luogo la Casa, e il Podere, dove è la Chiesa di S. Lorenzo suori delle mura. Leone X. sa sece ritabbricare con disegno di Rassaele, e vi dipinsero il tregio, che ha intorno, Giulio Romano, e Pierino del Vaga. In quer sto luogo per commandamento di S. Sisto Papa turono distribuiti a'Poveri da S. Lorenzo i Tesori di S. Chiesa. Alcuni vogliono, che qui abitassero li Soldati Albanesi, ed altri vi pongono l'abitazione de' Pellegrini istituita da Augusto.

Entrando poi nel celebre Giardino de'Mattei, osservarete fra molte statue, bassirilievi, urne; e iscrizioni un' Apollo che scortica Marsia; un' Andromeda moderna; un' Amazzone antica, un' Antonino di forma colossea; tre Putti che dormono in gruppo; e la Testa di M. Tullio Cicerone, assai

riguardevole, oltre un' Obelisco.

Inoltrandovi, passarete al Tempio di S. Tomasso detto in Formis, dalla Forma, overo Condotto dell' acqua Claudia indi alla nobil Casa, ora Chiesa, de' SS. Giovanni, e Paolo già conceduta a i PP. Domenicani, ed ora a i PP. della Missione per i loro Esercizi Spirituali. In essa i detti Santi lurono nascostamente decollati, e sepelliti da Giuliano Apostata; e presentemente vi riposano i loro Corpi con quelli di altri dodici Santi Martiri, e collocati sotto l'Altar Maggiore. Fu questa Chiesa rimodernata dal Card. Fabrizio Paolucci, in tempo che era Titolare di essa. Qui su il Palazzo di Tullo Ostilio terzo Rè de' Romani, i cui vestig i si vedevano pochi anni sono sotto il Campanile; e nelle Ortaglie, che al Monastero soggiacciono: e incontro al Palatino vedevasi una lunga tela di muro, nella quale erano in piedi nove, o dieci archi di grossi travertini, simili a quelli dell' Ansiteatro; sopra de' quali vogliono gli Antiquari tosse edificata la Regia del detto Ostilio. Ma Pompeo Ugonio crede, che

qua Clau

a Navice

lta per vo

dominito,

lama, di

elia

lect the

itgio, i , Ing

ino di

louis

alti

nany

rvare:

Apol

Ann

ttic

, ali

toi

udi

M

ttli

la Reggia di Ostilio potesse essere in questo sito; ma che sossero quegli archi più tosto di qualche sabbrica de'Cesari, che de i Rè.

Scendete da questo luogo per il Clivo chiamato di Scauro, e a sinistra vedrete la Chiesa di S. Gregorio, il quale assunto al Pontificato la sabbricò nella propria Casa, e la dedicò a Sant' Andrea, e su di poi dedicata a lui stesso. La sua nobil sacciata adorna di Portici su tatta dal Card. Scipione Borghese con disegno di Gio. Battista Soria. Vedesi in oggi la detta Chiesa per la maggior parte rimodernata, e in meglio torma ridotta. Sono in essa alcuni nobili Depositi; e sra le pitture un quadro assai persecto d'Andrea Sacchi. Vi sono ancora molte Sac. Reliquie, particolarmente un Braccio del

Santo titolare, e una Gamba di S Pantaleone.

Per la Porta, che è al lato dell'Altar Maggiore, vi condurrete nella Cappella fatta, e dedicata dal Card. Salviati a S. Gregorio, il cui quadro è opera d'Annibale Caracci; c. quindi alle due piccole Chiese congiunte, nella prima è una bella statua di S. Silvia madre del Santo, scolpita dal Franciosini: nella seconda dedicata all' Apostolo S. Andrea, e ristorata dal sudetto Card. Borghese, il quadro dell' Altare è del Pomarancio: l'istoria nel muro a mano destra su dipinta dal Domenichino: a questa Chiesa è congiunta la terza, detta l'Oratorio di S. Barbara, in cui è da osservarsi la statua di S. Gregorio abbozzata dal Buonaroti, e terminata dal Franciosini. Uscirete nella Piazza spaziosa, fatta aprire dal Card. Salviati, incontro alla quale a' piè del Palatino si vedeva prima che sosse distrutto da Sisto V. il Settizonio di Severo, del quale erano restati tre piani, sostenuti da. bellissime colonne di granito. Era questa una fabrica ad uso di sepolero; e si chiamò Settizonio; perchè era circondato da sette zone , o ordini di colonne, uno sopra l'altro.

Salirete il Monte Palatino per una stradella, che sta infaccia alla Piazza; e da pertutto troverete ruine del Palaz-

zo Imperiale, chiamato Maggiore.

L' origine del nome Palatino, deducendola Festo dal belare, e dell' errare delle Greggie; e Varrone da i Pallanti,

che

che vennero con Evandro, il quale dicesi che abitasse quivi prima di Romolo. In questo Colle su fabbricata da esso Romolo la Città di Roma, e cinta di mura secondo la torma quadrata del Monte, e fu detta Roma quadrata. Cresciuto poi la potenza Romana il lusso di sabbriche; il Monte, che era stato sufficiente spazio ad un' intera Città, riusci angusto per l'abitazione degl'Imperadori: onde dopo la modettia. d'Augusto, che contentossi abitarvi nel suo antico Palazzo (il quale fu notabilmente accresciuto prima da Tiberio, poi da Caligola) Nerone includendolo tutto nella sua Casa Aurea, fece ad essi quella mostruosa estenzione, che abbracciava tutto il piano esistente tra il Palatino, ed il Celio, occupando ancora parte del Monte Esquilino. In questo medesimo Colle (oltre gli antichi Temp), che vi erano stati nei primi secoli) vi su trà i più magnifici quello d'Apollo con-Portico, e Libraria, fabbricato al lato della sua Casa da Augusto; al quale ivi su dedicato altro Tempio non meno magnifico da Livia sua Moglie. Oggi non si mirano, che laceri avanzi di fabbriche così stupende.

Nella cima del Monte a finistra è un altro Giardino già dei Mattei, e della Famiglia Spada ora del Marchese Magnani al lato del quale è la nuova Chiesa di S. Bonaventura col Convento de'Padri Francescani, detti della Risormella. Per la medesima strada a mano dritta è l'Ippodromo, o Cavallerizza dell'Imperadore, nella quale su sacttato, e battuto a morte S. Sebastiano, appunto nel luogo dove è la Chiesa, dedicata al detto Santo, chiamato in Pallara, e dedicata anticamente a S. Maria, S. Zotico, c S. Andrea. Qui su eletto Pontesice Gelasio II., e qui appresso erano le antiche abi-

tazioni de' Frangipani.

Sotto a questa strada era la fabbrica del Salnitro ora trasportata a Testaccio: e dirimpetto sono gl'Orti Farnesiani,

la Porta de' quali fu architettata dal Vignola.

Per la strada, che è lungo le mura di questo Giardino (da quale su verisimilmente l'antico vico Sandalario, che imboccando nell'Arcodi Tito giungeva alla Meta Sudante) riconoscerete sul'erro del Monte il luogo, dove su l'antico

Lupe-

Rom

lo 11

400

71 (

Lupercale, cioè la spelonca in cui ritirossi la Lupa lattanta Romolo, e Remo all' apparire di Faustolo Pattore. Appresso fu il Fico Ruminale, sotto del quale surono ritrovati i Bambini dal Pastore sudetto, che poi li diede a nutrire ad Acca Laurenzia. Incontro al Lupercale fu il Vulcanale, Piazza con Ara dedicato a Vulcano; e appresso il piccolo Tempio

della Concordia, reretto da Flavio Edile.

bitalle orb

da ello A

ido la forma

a . Crefcia

Monte, a

iulci angoli

modellis

ico Palita

iberio, p

a Cafa jo

he abbra Selio, or

lto medi

fatin!

lo con

Cala d

nent ment

, chu

ia del

gnani

Cona

Pet la

avalle

tuto a

eli

a' alle

elet.

abia

tral -

ani,

1 (12

in

Passate la Chiesa di S. Maria Liberatrice ristorata dalla. Famiglia Lanti; e nel vicino refiduo di antico edifizio rav. visarete la Curia Ostilia, della quale surono veresimilmente le tre colonne scannellate, che sono appresso la Chiesa sudetta, credute da alcuni del Tempio di Giove Statore. Qui appresso su ucciso Galba Imperadore. Allato poi verso San Lorenzo in Miranda vi'fu il Comizio, maraviglioso per la copia delle statue, ed Edifizi, che l'adornavano la Curia e i rostri Tribunali ornati co' i rostri delle navi tolte da Romani a'Popoli d'Anzio, da' quali Tribunali si perorava al Popolo. Nel mezzo del Foro fu il Lago Curzio, così detto o perehe vi tosse la Palude, in cui nella guerra di Tazio con Romolo ebbe a restar sommerso Mezio Curzio Sabino; o perchè vi fosse la Voragine, nella quale si gettò Cursio armato. Che questa sosse innanzi alla Chiesa di S. Maria Liberatrice, ne la fede il Curzio a Cavallo, in marmo di mezzo rilievo, quivi ritrovato; ora murato in Campidoglio nelle scale del Palazzo de' Conservatori. Qui appresso vedrete un fonte con una gran Tazza di granito, chiamato di Marto-110, perchè su zitrovata sotto la statua di Marsorio nel cantone tra il Carcere di SS. Pietro, e Paolo, e la Chiesa di S. Martina.

In questa Piazza, c Foro Boario era il Tempio d'Ercole, chiamato da molti Ara Maxima, atterrato nel Ponteficato di Sisto IV., in detto Tempio su ritrovato l' Ercole di Bronzo, che si conservava nel Palazzo Senatorio.

Avanzatevi verso la costa dal Palatino, dove accanto alla Curia fu la Basilica Porzia, satta da Catone Censorino; i residui della quale non è inveresimile siano quelli, che oggi

leryono ad uso di Granari.

Appresso, sù la talda del Monte medesimo, non molto Iontano dalla Chiefa di S. Teodoro, tu il Tempio di Romolo, a cui in memoria di essere stato quivi vicino ritrovato, su dedicato un Simulacro di una Lupa di bronzo in atto di allattare esso, e il Fratello Remo, e dicesi sia lo stesso, che si conserva nel Palazzo de' Conservatori in Campidoglio. Entrate nella divota Chiesa di S. Teodoro ritabricata da Nicola V. indi abbellita, e accresciuta di tabbriche da Clemente XI., in essa gli antichi Pontesici, per togliere la memoria de' giuochi Lupercali istituiti in onore di Romolo, introdussero l' uso di portarvi i Bambini oppressi da intermità occulte, acciò che si liberino con l'intercessione di detto Santo, come del continuo si sperimenta. Contiguo è l'Oratorio dell' Archiconfraternità del Sacro Cuore di Gesù, Qui principiò la strada chiamata Nuova, che per il Velabro past sando avanti al Settizonio, si andava a congiungere con la via Appia.

Di qua ve ne anderete a vedere la Chiesa della Madonna delle Grazie con la sua Immagine dipinta da S. Luca, sino alla quale arrivava l'antico Foro Romano. Appresso è la Chiesa della Madonna della Consolazione, architettata da Martin Longhi in cui (oltre l'Altar Maggiore, ricco di ornamentin di metallo) vi è la bellissima Cappella della Crocessisione di N. Signore, dipinta tutta da Taddeo Zuccheri. e

accanto ad essa è lo Spedale per i Feriti.

## GIORNATA SESTA

Da S. Salvatore in Lauro per Campidoglio, e per le Carine.



EL principio di questa Giornata dopo che averete visitata la Chiesa di S. Salvatore in Lauro fondata dal Card. Latino Orsino tabricata con disegno di Ottaviano Mascherino, conceduta da Clemente X. alla Nazione Marchegiana; che ha costituito nel annessa abitazione un Colleggio. Il tras-

porto della Santa Casa nell'AltarMaggiore su dipinto da Gio.

Pe-

Peruzzi

le Gran

altra p

Borror

re la i

erval

rino

In

chia

del

leta

ret

S. J

Cal

do

qui

D

03

12

ne

So

o, non not Peruzzini d' Aucona, Alla destra il S. Pietro è d' Imperiaempio di li le Grammatica, S. Lutgarda è d' Angelo Mascarotti. Dall' altra parte la Pietà è opera di Giuseppe Ghezzi. Il S. Carlo, Borromeo è di Allessandro Veronese: e la Natività del Signore fu il primo lavoro infigne di Pietro da Cortona. Si conservano in questa Chiesa i Corpi de' SS. Martiri Orso, Qui-

rino, e Valerio, ed altre Reliquie.

viciao ribog

prouso in a

ia lo stello, è

Campidogh

bricata da fi

he da Clere

ere lamo

molo, in

intermitia

li detto se

èl'Ora

Gesti, Q

elabropo

ere coali

Madonn

id , hill

oèla

itata da

i orna-

Crocefil-

cheri e

arine

oo che

ore in

ino ta

latcher

1a Na

ito m

[] tn/-

a Gio,

Inviatevi poi per la strada de'Coronari, dove è la Parrocchia de' SS. Simone, e Giuda; e per i Palazzi de' Marchesi del Drago, e Lancellotti, alla Parrocchia di S. Simone Profeta, e al contiguo Palazzo del Duca Acquasparte. Passerete poi per le Chiese di San Salvatore in Primicerio, e di S. Biagio; indi a quella di S. Maria della Pace, offiziata dai Canonici Lateranensi di S. Agostino. Fu questa Chiesa sabbricata da Silto IV., e terminata da Innocenzo VIII. nel sito dove era l'altra piccola Chiesa, detta di S. Andrea degl'Acquarenari; e da Alessan. VII. fu abbellita con architettura. di Pietro da Cortona, che la ornò al di fuori con bellissima Facciata, e Portico semicircolare, sostenuto da Colonne. Dentro la Chiesa vedrețe l'Altar Maggiore, dove si conserva la miracolosa Imagine della B. Vergine dipinta da S. Luca. cospicuo per marmi, statue, e metalli, per la volta dipinta dall'Albano. Il bassorilievo di bronzo nella prima Cappella è di Cosimo Fancelli, che sece ancora la statua di Santa Caterina, ed il vicino Deposito: il S. Bernardino, e il Deposito dall' altra parte sono d'Ercole Ferrata; e le due Sibille stimatissime, dipinte nella muraglia superiore, surono disegnate da Raffael d'Urbino, e colorite da Giulio Romano. Nella seconda Cappella il quadro con la Beata Vergine, e S. Anna, su dipinto da Carlo Cesi; e la volta dal Sermoneta; i Sepolcri luterali furono scolpiti da Vincenzo Rossi da Fiesole, che si stima autore anche delle statue de'SS. Pietro, e Paolo. Nella terza Cappella il S. Giovanni Evangelista è del Cav. d'Arpino: e il quadro di sopra con la Visitazione di S. Elisabetta è di Carlo Maratti. Nella quarta il Battesimo del Signore è di Orazio Gentileschi; e il quadro di sopra con la Purificazione della Beata Vergine, è di Baldas-

farc

06

sare Peruzzi. Dall' altro lato nella seconda Cappella la Natività del Redentore è del sudetto Sermoneta: il Transito di Maria Vergine nel quadro di sopra, è di Gio. Maria Morandi. Nel ultima Cappella il quadro con S. Ubaldo è di Lazzaro Baldi, e le pitture di sopra sono del sudetto Peruzzi. Osservate ancora la nobile Sagressia, e il Claustro, in cui l'Istorie della vita di Maria Vergine sono pitture di Nicolò da Pesaro.

Trasteritevi alla prossima Chiesa di S. Maria dell'Animadella Nazione Teutonica, ornata di bella Facciata con Porta di Atricano satta in tempo d'Adriano VI. Vi sono bellissimi Altari con pitture di Carlo Veneziano, Giacinto Gimignani, Francesco Salviati, ed altri eccellenti Autori. Fra i Depositi sono cospicui quelli di Adriano VI., del Duca di Cleves, e del Card. Andrea d'Austria. E Ossiziata da'Cappellani della Nazione, ed evvi annesso l'Ospizio è l'Ospedale.

Quasi incontro è l'altra Chiesa di S. Nicola de'Lorenesi, con Facciata di travertino, nel cui Altar Maggiore su dipinto il S. Vescovo di Mira da Nicolò Lorenese; il quale dipinse ancora la S. Caterina in altro Altare, Corrado Giaquinto colori la Cuppola, la volta, e li due miracoli del'sudetto Santo cioè la Nascita, il digiuno, l'elemosina, e l'elezione all'Arcivescovo di Mira lavorati in stucco con somma diligena a, e studio da Gio. Grossi Scultore Romano. La medesima Chiesa, e tutta rinovata con pariete di diaspro, stucchi dorati, ed altri ornamenti, che la rendono assai vaga, e maestosa.

Entrate in Piazza Navona, detta anticamente Circo Agonale, perchè quivi per commodo di Numa Rè de' Romani si celebrassero i Giuochi di Giano Agonio, o perchè Alessandro Imperadore vi sabbricasse il Circo Agonale, dal che nei secoli passati su denominata Circo d'Alessandro. Nel mezzo di questa spaziosa Piazza, che ritiene ancora l'antica sorma del Circo, Innocenzo X. con architettura del Cav. Bernini sece la maravigliosa Fontana, in cui s'alza sù vasta Concadi marmo un grande scoglio, trasorato da quattro parti, d'onde sboccano copiosissime acque, e sopra questo si vede eretto

un Obelisco alto palmi 74. condotto dall'Egitto, esituato dall' Imperador Caracalla nel suo Circo, non molto lonta-



no dalla Chiesa di S. Sebastiano, ora detta la Giostra. Posano sù i lati dello scoglio quattro smisurate statue, che rappresentano i quattroFiumi principali del Mondo, cioè il Danubio nell' Europa, scolpito da Claudio Francese, il Gange nell'Asia, scolpito da Francesco Baratta: il Nilo nell'Atrica, scolpito da Giacomo Antonio Fancelli: e l'Argentaro nell' Indie Occidentali, scolpito da Antonio Raggi: In questa Piazza sono tutte sorte di Negozianti, ma particolarmente vi risiedono i Librari. Incontro alla sudetta Fontana è la Chiesa dedicata a Santa Agnese, risabricata con architettura del Borromini dallo stesso Innocenzo X. in torma di Croce-Greca, con colonne, pitture, e scolture stimatissime. Il mezzo rilievo dall'Altar Maggiore fu scolpito da Domenico Guidi. La statua di Santa Agnese tra le fiamme è opera di Ercole Ferrata; come pure il bassorilievo di S. Emerenziana. L' altro bassorilievo con S. Cecilia, su scolpito da Antonio Raggi:

cciata con Por Vi fono bellia Giacinto Gini ti Autori . En del Duca iziata da Cap de l'Ofpedal de Lorenell ore fu dipino

a dell'Anima

pella la

il Transit o Maria Mo aldo è di La etto Peruzzi laustro , inci tture di Nicol

idetto Santo l'elezione comma diligen La medefim ro, flucchi do offai raga, c

quale dipin Giaquinto co

te Circo Ago
Ade' Roman
rché Alessan
dal che nti
Nel mezzo
ntica forma
Cav. Bernini
vasta Conca
parti, d'onvede eretto

Raggi: quello con S. Alessio su lavorato da Francesco Rossi: e l'ultimo con S. Eustachio sra i Leoni, su principiato da Melchiorre Maltese, e terminato dal sudetto Ercole Ferrata. Le pitture nella Cuppola sono opere stimatissime di Ciro Ferri; e quelle negl' angoli da Giovanni Battista Gaulli. Il Principe Panfili ornò maggiormente la detta Chiesa con accrescere di marmil'Altar Maggiore, e con fabbricare alla. destra di esso una nuova Cappella, con la statua di San Seba-Riano. Procurate poi di scendere sotto la Chiesa, per vedere la Cella del Lupanare, dove fu condotta la Santa Vergine per farle perdere la sua Purità.

Ritornando nella Piazza vedrete a questa Chiesa congiunto il Palazzo de'Principi Panfili, fabbricato con architettura. del Borromini, copioso di belle fontane, statue, e pitture fra le quali ha il primo luogo la Galleria, dipinta da Pietro da Gortona. Incontro al detto Palazzo è una bellissima Fontana, di fini marmi (corrispondente all' altra, in piè della Piazza ) le cui statue, cioè quella di mezzo è opera del Cav. Bernini; e i Tritoni, che gettano acqua, sono di Flaminio Vacca, Taddeo Landini, Silla da Vigin, e Leonardo da Serzana. Osfervate innoltre i Palazzi delle Nobili Famiglie Lancellotti, e de Cupis; e innanzi a questo una gran Conca di marmo, di un solo pezzo, ritrovata appresso S. Lorenzo in Damaso, dove giungeva il Portico di Pompeo.

Entrate nella Chiesa di S. Giacomo de' Spagnoli, nella. quale sono pitture di rinomati Artefici, cioè di Pierino del Vago. Cefare Nebbia, Baldassar Croce, Giuliano Piacentino, Annibale Caracci, Francesco Albani, Domenico Zampieri, ed altri. Il quadro col SS. Crocefisso nell'Altar Maggiore è del Sermoneta, e la Statua di San Giacomo nel suo Altare fu scolpita dal Sansovino. Tra i Depositi è assai stimabile quello di Monsig. Montoja appresso la Porta della San grestia, fatto dal Bernini. E' Offiziata questa Chiesa da' Sacerdoti della Nazione, ed ha congiunto l'Ospizio, e l'Ospedale.

Passate alla gran Fabbrica dello Studio Generale detto la Sapienza. Fu questo eretto per ordine di Leone X. con ar-

chi-

Roff:

io da

errata.

ito Fere.

aulli, I

a con ac-

lare alla

San Seba.

per vede.

ta Vergi.

ongiunto

tetturas

e pitture

a Pietro

na For ole della

tel Cav.

laminio

ardo di amiglio

ran Con-

Loren

eo.

, nella

erino de

Piacenti

o Zam ar Mag

nel luo

Mai No

ella Sa da' Sa -

elo

detto II.

con al.

chitettura di Michel' Angelo Buonaroti; indi ampliato da diversi Pontesici, e arrichito da Alessandro VII. d'una copiosissima Libraria, che già su de' Duchi d' Urbino: accanto alla quale d'ordine di Clemente XI. su posto l'Archivio delle Posizioni della Sacra Rota Romana, sotto la cura del Primo Custode della Libraria. Lo stesso Pontesice vi costitui la Stamperia Vaticana (mancata in Roma sino da i tempi di Sisto V.

S' insegnano in detto Studio lettere Latine, Greche, E-braiche, Arabiche, Siriache, e Caldèe; Rettorica, Filosofia, Matematica, Medecina, Anatomia, Bottanica, Chimiche, Legge, Istoria Ecclesiastica, Teologia, Sacra Scrittura, ed alre Dottrine, per le quali vi sono assegnati trentadue Lettori, Evvi ancora l'Accademia Teologica, nella quale due volte la settimana si disputa sopra Questioni Scolastiche, Istoriche. Scritturali, e Dogmatiche; oltre gli Atti Publici, che si tengono dodici, e più volte l'anno. 'Nell', ampio, e ben disposto Cortile tutto circondato di Portici, vedrete una Chiesa di vaghissima architettura ideata dal Bortomini: e dedicata a S. Ivo.

Uscirete neila Piazza, dove era la Dogana prima, che da Innocenzo XII. fosse trasferita alla nuova, Fabbrica in. Piazza di Pietra. Quindi oltre passando il Palazzo de' Lanti, e poi quello de' Nari; andarete alla Chiesa, e Mona. stero di Santa Chiara, architettati da Francesco da Volterra Poi inviandovi per la strada, che è al lato della Chiesa medesima, troverete l'altra de' SS. Benedetto, e Scolastica de' Norcini; e passando sotto l' Arco detto della Ciambella. incontrerete la Parrocchiale di S. Maria in Monterone. Voltate a man finistra verso il Palazzo già della Casa d' Este, degli Accajoli, ora de' Marescotti, e vedrete per la strada. avanzi delle Terme di M. Agrippa, accanto alle quali erano gli Orti, e lo Stagno. Visitate la vicina Chiesa di S. Gio. della Pigna, dove è l'Archicontr. della Pieta, de' Carcerati: e passando poi innanzi al Palazzo del Duca Muti, andate all'altro più magnifico degl' Altieri, architettato da Gio. Antonio de Rossi. Vi vedrete li Appartamenti ricchi di segnz»

gnalate pitture, e statue; fra le quali sono in gran pregio due Veneri, una Testa di Pescennio Nigro, e una Roma. Triontante di verde antico. Vi vedrete ancora fra molte preziose supelletili uno specchio d'oro, di gemme; molti Arazzi tessuti con oro; e due Tavolini di Lapislazuli.

La Cappella del detto Palazzo su sipinta dal Borgognone e la Sala da Carlo Maratti. Evvi ansora una samosa Biblioteca, la quale su di Clemente X. con un vago, ed Erudito

Studio di Medaglie, Camei, ed altre cose rarissime.

Ulcite poi sù la Piazza dov' è la Chiesa del Gesà, principiata dal Card. Alessindro con dilegno del Vignola, e terminata dal Card. Odoardo ambedue Farnesi; e questo vi aggiunse l'abitazione per i PP. Protessi della Compagnia di Gesù. Osservate la nobilissima Facciata di travertini; e nella Chiesa l'Altar Maggiore con quattro bellissime colonne di giallo antico, e col quadro della Circoncissone di Nostro Signore dipinta dal Muziano. Ammirate la fontuofissima Cappella di Sant' Ignazio, fatta con disegno del Padre Pozzi, ricca. di colonne di Lapislazuli, Metalli, e pietre di gran valore, con la Statua del Santo, Angeli di argento. Sotto l'Altare venerarate il Corpo del medesimo Santo, collocato in una hellissima Urna d'argento, e pietre preziose. Ammirate. ancora nelle altre Cappelle pitture insigni del Muziano, Zuca cheri, Pomarancio, Bassano, Romanelli, edaltri eccellenti Artefici. Ammirate la volta della Chiesa, Cuppola, co Tribuna, ornate di stucchi dorati, e pitture di Gio. Battista Gaulli, detto il Baciccio. Osservate tra i Depositi quello eretto al Card. Bellarmino con architettura di Girolamo Rainaldi, e colle Statue del Cav. Bernini. E finalmente offervate lo splendore degli apparati Sagri nella Sagrestia; e nella Cafa la Libraria, e le Camere del Santo Fondatore.

Incaminatevi verso il Campidoglio, e passando il Palazzo Astalli, e Muti; al lato di questo vedrete la Chiesa di S. Venanzio de' Camerinesi. Inoltratevi a destra; sù la Piazza, (nella quale è una vaga Fontana tattavi da Alessandro VII.) vedrete i Palazzi de'Ruspoli, Massimi. e Santacroce; e nella strada a mano manca sotto Aracæli la Chiesa della Beata Rita di Cascia.

olte

olti

10116

Riportandovi sù la Piazza, godete il prospetto del Campidoglio, uno de' sette Colli di Roma, il più rinomato pegli antichi Trionsi. Il suo primo nome su Saturnino, da Saturno, che dicesi ivi abitasse; e poi Tarpejo da Tarpeja, Vergine uccisa da Sabini, ed ivi sepolta; sin che cavando ivi Tarquinio Prisco i sondamenti del Tempio di Giove, dal Cranio di un Capo umano in essi ritrovato prese il nome di Monte Capitolino, e di Campidoglio.

Vi salirete per nobile cordonata, satta con disegno del Buonaroti sù le ruine delle sabbriche di esso Monte: benchè l'antica strada per salirvi riguardasse l'odierno Campo Vac-



cino. Osservate nel principio della salita due Ssingi lavorati in basalte; e una Statua di Roma in porsido senza capo, il cui panneggiamento è mirabile: indi nella sommità della salita medesima, le due Statue di Castore, e Polluce co i loro Cavalli, e a sianchi di esse i Trosei creduti di Mario, eretti a Domiziano, e quà trasportati dal Castello dell'Acqua

 $G_3$ 

Mar\_

Marzia appresso S. Eusebio. Le due colonne che appresso vedrete, quella a destra e la Milliaria, nella cui palla di metallo surono poste le ceneri di Trajano. Nella Piazza ornata di Palazzi, satti con disegno del medesimo Buonaroti; e nel mezzo di esta vedrete la tamosa statua Equestre di metallo dorato eretta secondo alcuni a M. Aurelio Antonino, o secondo altri a Lucio Vero: sebbene molti anno creduto, che sosse eretta a Lucio Settimio Severo, come scrive il Fulvio, sorse dal Bibliotecario su detta di Costantino, perchè stava sù la Piazza del Palazzo Lateranense; d'onde su trasterita qui nel Campidoglio da Paolo III. l'anno 1530., e collocata sopra un piedistallo architettato dal Buonaroti, e satto di un pezzo di tregio tolto dall' architrave delle Terme di Trajano, perchè non si trovava marmo si grande.

Nella Piazza medesima, prima di giungere alla statua sudetta, era fra due Querceti l'antico Aulo, aperto da Romolo per sicuro risugio de' Servi, col sine di accrescere abitatori alla nuova Città. Vedrete in prospetto Il Palazzo Senatorio, tondato da Bonisazio IX. in sorma di Rocca sù l'antico Tabulario, luogo dove si conservano le Tavole degli atti Publici. Salirete per la nobile Scala, sotto la quale è una
bellissima Fontana, a cui sanno ornamento due statue antiche
de i Fiumi Tigri, Nilo, ed una Roma di Porsido. Entrate
nella Sala, che serve al Senatore e ad altri Magistrati di Tribunale, e parimenti vedrete le statue di Gregorio XIII., e
del Rè Carlo Fratello di Luigi: e di la dalla Sala le Carceri

Capitoline.

Avanti a questo Palazzo era anticamente il Tempio di Vegiove, così detto perchè i Gentili stimavano questa loro Deità non solo atta a giovare, ma ancora a nuocere. Entrate a destra nel Palazzo de' Conservatori, pieno di statue di marmo, di metallo, antiche, e moderne; fra le quali osservarete una Roma sedente, e quattro statue Egizie di singolar lavoro, collocate da Clemente XI. Quivi parimente vedrete alcuni tranmenti di un Colosso di Pietra eretto da Nerone innanzi alla sua Casa Aurea: una testa, e una mano e un piede d' altro Colosso di metallo, che era dell' Imperado.

radore Comodo: un Cavallo affalito da un Leone in atto alsai maraviglioso, ed altri nobili avanzi dell' antichità. Osservate ancora le Scale ornate di bassirilievi, e iscrizioni: e le stanze nobilmente dipinte dal Cav. d'Arpino, ed altri famosi Proiessori, e le Tavole Consolari, così la nuova, e vaga Galleria ornata d' una singolar raccolta di quadri d'eca cellenti Pittori, fatta fare dal Pontefice Benedetto XIV.

Entrate poi nell' altro Palazzo opposto, dove è collocata una grande statua, che chiamasi di Marsorio, ritrovata, in un lato della Chiesa di S. Martina. Variano le opinioni degli Scrittori in determinare ciò che rapresenti la detta starua. Di alcuni su stimata il Simulacro del Reno, che stava sotto la statua Equestre di Domiziano; da altri il Fiume Nera; e il Biondo la crede il Giove Panario. E' più verestmile però, che rapresentasse qualche Fiume, eservisse di ornamento a qualche Fonte, gia che vicino vi fu trovata la bella Tazza, che ora è nel mezzo del Campo Vaccino. La denominazione poi di Marforio pensa giudiziosamente il Marliano, che derivi a Martis Foro, dove su ritrovata. Procurate poi di vedere le stanze, e Galleria superiore di questo Palazzo, che sece ristorare, e ornare la san. mem. di Clemente XII., e considerate la quantità rarissima, e singolar lavoro delle Statue, Teste, Busti, Bassirilievi, Urne, Vasi, Lapidi antiche di Personaggi illustri, iscrizzioni sepolerali, e intagli, una stanza con le Serie d'Filosofi, Poeti, ed Oratori, e una altra con le Serie de' Imperadori; e loro Personaggi, con altre memorie dell' Antichità.

Salirete alla Chiesa di Araceli. In questa cima del Colle Capitolino sù l'antico Tempio di Giove Massimo, edifizio arrichito di tutti gli ornamenti possibili dalla Romana potenza. Silla lo adornò con preziose colonne, che già sostenevano in Grecia il Tempio di Giove Olimpio: ma dissormato poi da un' incendio sotto l'Imperadore Vitellio, lo ristitui. magnifico Domiziano con far venire dalla Grecia altre bela lissime colonne, e con ornare più nobilmente, oltre la Capu pella di Giove, anche quelle di Giunone, e di Minerva. Ogagi questo sito con sorte migliore è occupato dalla sudetta.

G 4

Chie-

եւկւ

12

tto da mano mpe.

e appressi

alla di me

arra ormati

naroti; e ne

e di metallo

ino, o fecon

eduto, che

ive il Folio

Porché stan

lu trasterit

, e colloca

, e latto d

me di Tra

ftatua fir

la Romoi

abitato

zo Sena

sh l'an

degli at-

ale è uni

e anticle

. Entrate

ti di Tri

XIII., t

Carcen

pio di

. En-

**fatut** 

quali

izie di

imeir

100"

Chiesa dedicata alla SS. Vergine, la cui Imagine nell'Altar Maggiore su dipinta da S. Luca: e il quadro, che è dietro al Ciborio verso il Coro su dipinto da Rassael d'Urbino . Allato dello stesso Altare vi è la Cappella, in cui dicesi che-Augusto erigesse un' Arca con Iscrizione. Ara Primogeniti Dei : dal che questa Chiesa ebbe il nome di Aricali. Fu poi tal Cappella nobilitata da Monsig. Centelli Vescovo Cavallicense, che vi aggiunse una bellissima Urna di Porsido, vi fece una Cuppola sostenuta in giro da colonne con capitelli di metallo. Dirimpetto a questa è l'antica, e devota Cappella della Famiglia Savelli, dedicata a San Francesco. Osservarete i quadri, posti nella nave di mezzo, e il vago soffitto fartovi dal Popolo Romano, dopo la vittoria navale. contro il Turco nel Ponteficato di S. Pio V. Offervate ancora per tutta la Chiesa bellissimi Depositi, e ira le Cappelle ammirate quella de'Mattei, dipinta in gran parte dal Muziano Uscirete dalla Porta grande per vedere la Scala composta di cento, e più gradini di marmo, tolti dall' antico Tempio di Quirino appresso S. Vitale l'anno 1158. Contiguo è il Convento de' Padri Minori Osservanti di S. Francesco, che anno in cura la detta Chiesa.

Ritornate di nuovo sù la Piazza del Campidoglio, e salite all' altra sommità, detta Monte Caprino, e Tarpeo. Quivi nella parte che riguarda l'Aventino, su l'antica Rocca di Roma, è la Curia Calabra, donde i Sacerdoti nunziavano al Popolo le Solennità. Appresso su la Capanna di Romolo fatta di paglia, e conservata con gran cura anche ne' tempi, nei quali più fioriva il lusso delle Fabriche. Poco lontano da questa era il Tempio di Giunone Moneta, e il luogo dove si contava il denaro. Conservavasi in detta Rocca una Oca d'argento in memoria di tal sorte di animali, che destarono le guardie Romane quando i Galli notturnamente

tentarono di sorprenderla.

E' incerto in quale delle due sommità del Monte, o nella Tarpea, o nella Capitolina sosse il Tempio di Giove Feretrio sabricato da Romolo; e l'altro Tempio, che a Giove Custode dedicò Domiziano: sebbene questo è veresimile. che fosse appresso il Tempio di Giove Massimo.

l'Altar

dietro

10.Al-

th che.

moveniti

. Lu poi

o Cavalli.

rhdo, c

n capitel.

vota Cap.

elco, Of

rago lof.

ilavale

ancora elle am-

luziano

oosta di

empio

il Con-

e anno

e salite

o . Qui

a Rocca

unziava•

Romo-

e' tem-

o lon-

il luo-

Rocca

, che

nente

nel•

re Fe-

e Gio-

nile. che

Scendete dal Campidoglio, e' vi condurrete al Campo Vaccino per una strada non molto diversa dall'antica, se non che questa, per essersi dalle ruine alzato il piano del Foro, è riuscita dritta, dove l'antica saliva a branche oblique sul Monte.

Nel detro Campo Vaccino a mano destra osfervarete tre con lonne scannellate, con capitelli, e cornici, residui del Tempio di Giove Tonante dedicato da Augusto. Il piano, sul quale posano le dette Colonne, coperte quasi tutte dalle, ruine, era la Piazza nella falda del monte, donde si partivano strade, che rendevano agevole il falir su la cima anche a i carri de'Trionfi. Di la dal Tempio sudetto si vede un. Portico colonnato, del Tempio della Fortuna Primigenia, il quale incendiato (come indica l'iscrizione) in tempo di Massenzio, su poi ritatto nel tempo di Costantino.

Vedrete più iotto l' Arco di Severo, coperto quafi a mezzo dalle ruine; dal che si può congetturare quanto più basso tosse il piano dell' antico Foro. Da quest' Arco anticamente s' imboccava in una strada, per cui si andava alla Piazza,

che era innanzi al Tempio di Giove Tonante.

Al lato dello stesso Arco su la scuola Xanta, a cui era. prossimo il Tempio dedicato a Vespasiano; e nel piano del medesimo Foro, presso il residuo del Portico, che dicemmo esser Tempio della Fortuna Primigenia, vi su il Tempio di Saturno; dove era anche l'Errario, che su saccheggiato da Cesare. Innanzi a quest' ultimo Tempio stava il Milliario Aureo: nel quale erano descritte tutte le strade Romane: e appresso l'Ospedale della Consolazione su l'Arco di Tiberio erettogli per le ricuperate infigne di Varo. Da quest'Arco incominciava la salita del Clivo Capitolino, che portava al primo ripiano, di dove poi costeggiando il monte, principiavano i cento gradi della Rupe Tarpea. Corrispondente. al sudetto Arco di Tiberio su eretto ne'tempi seguenti l'altro, Arco simile a Severo, dove cominciava l'altra salita del Campidoglio.

Al fianco di quest' Arcò vedrete la Chiesa di S. Ginseppe

եմը

12



de' Falegnami, fondata sopra l'antico Carcere Mamertino. E' la detta Chiesa ornata di bel sossitto, e di buone pitture, fra le quali il quadro con la Natività di Nostro Signore, dipinto da Carlo Maratti, e quello con l'Assunzione della Beata Vergine colorito da Gio: Battista Lenardi. Nel congiunto Oratorio è un bell'Altare con quattro colonne di diasipro; il cui quadro con la Beata Vergine, S. Giuseppe, e S. Gioacchino. è opera del Cav. Pietro Leone Ghezzi.

Vedrete sotto questa Chiesa, dove su il detto Carcere Mamertino, la Prigione de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo; ed il miracoloso Fonte, che scaturì alle preghiere de' medesimi per battezzare i SS. Processo, Martiniano. Al lato di questo Carcere situarono alcuni le scale Gemonie, dalle quali si gettavano i Cadaveri de'Rei per esporgli alla vista del Popolo che si tratteneva nel Foro Romano.

Appresso vi è la Chiesa di S. Martina con bella Facciata architettata da Pietro da Cortona. Quivi su il Segretario del Senato, luogo dove si conservano Scritture appartenenti al

, mea

medesimo, dove si giudicavano da esso le Cause. Fu detta questa Chiesa, siccome l'altra di San Adriano in Tribus Foris per la vicinanza del Romano, e de'Fori di Cesare, e di Augusto. Nell'Altar Maggiore, il quadro con S. Luca su mirabilmente colorito da Raffaele d'Urbino; e la Statua di Santa Martina giacente nello stesso Altare, su scolpita da Nicolò Menghino . I quadri nelle due Cappelle laterali, ambedue dedicate a S. Lazzaro Monaco, e Pitture; sono: quello a destra di Lazzaro Baldi; e quello a sinistra di Ciro Ferri. Nella Chiefa sotteranea in una ben' ornata Cappella si conserva il Corpo della Santa Titolare dentro un ricchissimo Altare di metallo, satto con maestosa invenzione di Pietro da. Cortona. Le quattro Statuette di pepirino nell' ingresso di detta Cappella, sono di Cosimo Fancelli. Il nobilissimo Altare di bronzo fu gettato da Giovanni Piscina. I due bassirilievi d' alabastro, che si vedono nel Ciborio disegnato dallo stesso Cortona, sono del sudetto Fancelli. Le pitture a sinistra, quando si entra, sono del sudetto Lazzaro Baldi; quelle a destra di Guglielmo Cortese. Le tre Statue nella Cappelletta a sinistra sono dell'Algardi. Annesso alla Chiesa è il luogo, dove da Pittori si tengono le loro virtuoseAccademie.

Segue l'antichissima Chiesa di S. Adriano, ristorata con architettura di Martin Longhi, e ornata di Pitture eccellenti. Il quadro dell'Altar maggiore su dipinto da Cesare Torelli da Sarzana; e quello con S. Carlo nell'Altare dalla parte del Vangelo, è delle migliori opere di Orazio Borgiani. Nell'Altare susseguente il quadro è di Carlo Veneziano, le altre pitture sono di un allievo di Carlo Maratti. Nell'Altare vicino alla Sagrestia vi è un quadro stimatissimo, secondo alcuni, del Guercino da Cento, e secondo altri, di Carlo Veneziano; e secondo altri del Savonanzi Bolognese.

amertino, le pitture,

gnore, de

Nel con.

onne di dia

indeppe it

ezzi.

rcere Ma

aolo; el

nedelini

di quello

di fi get

Popolo

tario del

Prossima vi su la Basilica di Paolo Emilio annoverata sia i più stupendi Edifiz, della Città. Più oltre si vede un Portico colonnato con la Chiesa di S. Lorenzo in Miranda degli Speziali, e su eretto a Faustina, ed Antonio Pio suo marito. In detta Chiesa il Martirio di San Lorenzo nell' Altar Mag. giore è pittura di Pietro da Cortona; e la Cappella della.

Beata

Beata Vergine con due Apostoli, è opera del Domenichino. Avanti al sudetto Portico su il Tempio di Pallade, e appresso su l'Arco Fabiano erette a Fabio Censore, che dopo aver debellata la Savoja. su chiamato l'Allobroge: e qui su eretta ancora una statua.

Vicino a quest' Arco era il Puteale di Libone. e gi Antiquari vogliono, che si chiamasse Puteale da un Pozzo vicino al Tribunale del Pretore, fabricato dallo stesso Libone. Qui terminava nel Foro la Via Sacra, così detta secondo Festo, dalla consederazione satta in questo luogo tra Romolo, co Tazio.

E' in questo Campo un' altra Chiesa dedicata a' Santi Cosmo, e Damiano, la quale era già sono terra; ma Urb.VIII. la ridusse al piano presente, ornandola di belle pitture, di nobil sossito, ed altri ornamenti. Fu cretto questo Tempio a Romolo, e Remo; e il Portesce Felice IV. lo dedicò a'sudetti. Sono in esso opere di Gio. Battista Speranza, di Carlo Veneziano, di Gio. Baglioni. di Francesco Allegrini, e d'altri buoni Dipirtori. Accanto questa Chiesa ne vedrete uu' altra eretta dalla San. mem. di Benedetto XIV. per la serio della contra della san. mem. di Benedetto XIV. per la serio della contra della san. mem. di Benedetto XIV. per la serio della contra della san. mem. di Benedetto XIV. per la serio della contra della cont

nuova Compagnia della via Crucis.

Veggona appresso le Reliquie del Tempio della Pace, fabricato da Vespasiano, una delle più magnisiche sabriche di Roma. In esso quell'Imperadore ripose le spoglie più stimabili del Tempio di Gerusalemme distrutta da Tito. Accanto vi è la Chiesa di S. Maria Nova, che prese tal nome ne' tempi di Leone IV., il quale la rinovò da' fondamenti e ne' tempi di Paolo V. fu ornata della sua bella Facciata. da'Monaci Olivetani, che l' nanno in cura. Nel sito di questa Chiesa su il Vestibolo della Casa Aurea di Nerone. Venerate in essa l' Immagine della Beata Vergine dipinta da. San Luca, e trasportata dalla Grecia. In tempo di Onorio III. essendosi incendiato il sudetto Tempio, solamente questa Sagra Imagine restò illesa. Conservasi quivi entro nobilissimo Sepolero di metalli, e pietre di gran valore. fatto con disegno del Bernini, il Corpo di S. Francesca Romana. Al lato dell'Altar Maggiore vedrete il Deposito di Greg. XI. che

ichino.

cappres.

opo aver

u fu cret

eg Anti-

OZZU VICINO

ibone. Qui

ndo Fello.

molo, c

Santi Col-

Jrb.VIII.

ture, di

Tempio

licò a'lir

di Car-

rini , e

vedrete

per la

Pice, fa

abriche di

je più Ar

lito. Ace

tal none

idamenti

cciata

di que

e . Ve-

ita da

Onorio

ite que-

rò noble

. fatto

omana,

eg, XI.

che

che d'Avignone riportò la Sede Ponteficia in Roma. Appresso si conserva una pietra, sù la quale è tradizione, che s' inginocchiasse San Pietro, e v' imprimesse le Sante Vestigia, quando il temerario Simone Mago portato in aria dai Demonj, per le preghiere del S. Aportolo, e di S. Paolo precipitò alla presenza di Nerone, e di numerossimo Popolo, che era concorso a tale spettacolo. Negli Orti di questo Monasterio si vedono gli avanzi di due antichi Edisizi, che alcuni credono essere stati due Tempjeretti al Sole, e alla Luna; altri alla Salute, e ad Esculapio; ed altri ad Iside, e Serapide: ma più probabilmente surono i Tempj di Venere, e di Roma, fabricati dall'Imperadore Adriano. Questi erano quasi al lato della strada, detta Summa Sacra-Via, dove presso l' Edicola de' Lari abitò ne' primi tempi Anco Marzio IV. Re de' Romani; imperocchè la Via Sacra stendendosi per dritto filo innanzi al Tempio della Pace, e interlecando la Chiesa sudetta di S. Maria Nuova, e gli Orti di essa; sboccava nella Piazza, dove ora vedasi l'Ansiteatro, facendole nobile prospetto il Colosso di marmo, non di metallo (come osserva il Donati) eretto ivi da Nerone. con la sua effigie. Nella Via Sacra vi su ancora la Statua Equestre di metallo, alzata a Clelia Vergine Romana, che fuggi a nuoto nel Tevere da Porsenna Re de? Toscani, come narra Livio al lib. 2.

Offervate poi l'arco di Tito, dagli Scrittori Ecclesiastici chiamato Septem Lucernarum dal Candelabro, che ivi si vede intagliato, insieme con la Mensa, chiamata dagli Scrittori Panem propositionis. Appresso da quella parte del Colle Palatino, che stava su la Via Sacra, su il Tempio di Roma il cui tetto era coperto con tavole di bronzo, trasportate al Tempio Vaticano da Onorio I. Pontesice. Passando innanzi sotto detto Arco, vedrete l'altro eretto all'Imperadore Costantino, in cui sono bellissimi rilievi; e alcune statue. Nota il Marliano, che la parte superiore di quest' Arco sia stata fatta con le reliquie dell' Arco di Trajano.

Innanzi all'Arco sudetto si vede un trammento della Meta Sudante, che era un Fonte satto ad immitazione delle

Mete

Mete di Circe per ornamento, e commodo della Piazza del Anfiteatro: e per la copia dell'acque, che dalla cima scendevano per essa bagnandola, ebbe il nome di Sudante.

Avete in vista il nobilissimo Ansiteatro Flavio, chiamato il Colosso, più celebre per i trionsi de'SS. Martiri, che per l'eccellenza della tabrica. Fu eretto da Vespasiano, e dedicato a Tito, ed è corrottamente nominato il Colisso dal Colosso, che gli era avanti. L'edesicò quell' Imperadore nel luogo, dove esa lo Stagno della Casa Aurea di Nerone, innanzi al quale era l'Atrio con un Portico triplicato, detto Milliario, sossento da gran numero di colonne; e sopra di



esso trapassavasi in piano dal Monte Palatino all' opposto Monte Esquilino.

Entrate in questo superbo Ansiteatro, e lo vedrete nelle commissure forato; ed osservando dentro il torame, ve ne trovarete un' altro minore, quasi rotondo, che serviva al perno di metallo, il quale congiungeva il travertino supe-

riore

zza del

a scen.

te.

hiamato

, che per

no, e des

Colifeo dal

nperadore

i Nerone,

to, detto

e sopradi

venc

fupes fiore riore con l'interiore; come si vede nell'Arco di Costantino ed altrove. Principiò l'ira de' Barberi a guastare una Mole, così ammirabile, anche per l'avidità di levarne i metalli, che la componevano. Il primo poi, che ne concedesse i lassi per uso di fabbriche, su Teodorico Re de' Goti, ne'tempi susseguenti Paolo II., il quale atterrando quella parte, che guarda verso la Chiesa de' SS. Giovanni, e Paolo, impiegò i travertini nella fabrica del Palazzo di S. Marco. Di poi il Cardinale Raffaele Riario coi materiali dell'Anfiteatro medesimo, fabrico il Falazzo della Cancellaria a S. Lorenzo in Damaso: e il Card. Farnese (che su Paolo III.) ene costrusse il suo Palazzo in Campo di Fiore. In questo Ansiteatro a' tempi di Andrea Fulvio, che visse nel 1540., si rappresentava la Passione di Nostro Signore Gesti Cristo. Doppo l' anno 1750. Il Pontefice Benedetto XIV. Vi tece erigere al di dentro alcune Cappellette con i misteri della Passione del Signore, espressi in Pitture, e vi si frequența nelle Fe-

ste, e ne' Venerdi l' esercizio della Via Crucis.

Avanzandosi verso S. Giovanni in Laterano, vi condurrete all' antichissima Chiesa di San Clemente, tenuta da' PP. Domenicani, la quale fu Casa paterna del Santo; è sama, che vi abbia anche alloggiato S. Barnaba. Ivi è degno di el. ser veduto un Serraglio di marmo, chiamato anticamente Presbiterio, che serviva per le Cappelle Pontificie. Si conservano in detta Chiefa i Corpi di San Clemente Papa: di S. Ignazio Vescovo, e Martire, del B. Cirillo Apostolo dei Moravi, Schiavoni, e Boemi, e del B. Servolo Paralitico. Clemente XI., senza rimovere cosa alcuna spettante alla. Sagra Antichità, ristorò, e abbellì la detta Chiesa con farvi il lossitto dorato, e vari ornamenti di stucchi, e pitture; e con aprirvi nuove finettre. Vi fu poi fatta anche la facciata; persezionato il Portico, che da una parte mancava, e rimessa in piano la Piazza anteriore. Nella navata maggiore le pitture, che rappresentano S. Flavia, e S. Domitilla, sono di Sebastiano Conca. Quelle, che esprimono il Santo Titolare quando fa scaturire acqua da un scoglio, sono di Antonio Crecolini. L'istesso Santo coll'Ancora al collo, è

di Giovanni Odazj. La Traflazione del medesimo, e la morte di S. Servulo, sono di Tomaso Chiari. S. Ignazio Martire in atto di ricevere il Martirio è opera del Piastrini. Il detto Santo nell'Ansiteatro è del Cav. Pietro Leone Ghezzi. Nel sossito, il S. Clemente, che ascende alla Gloria è di Giuseppe Chiari. La Beata Vergine, e S. Servolo, sono del Rasini, sono ancora nelle Cappelle pitture di buoni Autori.

Salite a destra sul Monte Celio, vedrete l'antica, divota Chiesa de'SS. Quattro Coronati, distrutta da Enrico II. Imperadore, e ristorata da Pasquale II. Pontesice; indi ornata di bellissima Tribuna dal Card. Millinos, e ampliata con nuova sabbrica di Pio IV., il quale vi sece la strada dritta dalla Porta della Chiesa a S. Giovanni Laterano. Chiamansi la Chiesa di SS. Quattro, perchè vi surono trasseriti da San Leonc IV. i Corpi de' Quattro SS. Fratelli Martiri: Severo Severiano, Carpotoro, e Vittorino, con altri cinque Corpi di Martiri, i quali tutti si venerano sotto l'Altar Maggiore. Vi sono pitture di Rassaellino da Reggio, di Gio: di S. Giovanni, e del Cav. Baglioni. Concordano molti Antiquari, che in questa punta del Monte sossero delle Monache, e Zitelle Ortane.

Più oltre, passato la Vigna del Colleggio Salviati, vedrete a sinistra la divotissima Chiesa di S. Maria Imperatrice, chiamata ne'Rituali antichi S. Gregorio in Martio, dal prossimo Arco del Condotto dall' Acqua creduta Marzia, e dal Campo Marzio, o Marziale, che era su'l Celio, dedicato a Marte, dove si facevano i Giuochi Equestri, quando dal Te-

vere veniva inondato il Campo Marzio interiore

Di qua portandovi alla Piazza di S. Giovanni Laterano; e voltando a man finistra, trovarete l'antica Chicsa de'Santi Pietro, Marcellino, detta de Suburra, perchè questa contrada era la più frequentata dell'antica Roma. Fu confagrata da Alessandro IV. nell'anno 1256., e nel Pontificato di Sisto V. su ristorata dal Card. Pierbenedetti. Clem. XI. la ridusse in Isola. Benedetto XIV. riedificolla da sondamen-

ti col disegno del Marchese Teodoli, ora in proprietà delle

Monache Ginnasii, che vi risiedono.

, ela Ignazio

ialtrini.

one Ghez

a Gloria i

olo, fono

buonide

ca, divoti

Enrico II. indi om

oliata con

a dritta

Chiamanl

iti da San : Seven

ique Coi

Maggio

i Gio: di

olti Anti-

abitazioni

Monache,

iati, vedre

nperatrice,

io, dal prof

rzia, e dal

, dedicato

aterano,

a de'San.

quelta.

Fu con-

Pontifica.

Clem, XI.

ondamen-

Prosegueado a mano dritta tra vaghi Giardini, troverete la Chiefa di San Matteo in Merulana coll' annesso Convento de' PP. Agostiniani. I residui d'antica tabbrica, che incontro ad essa si vedano, sono delle Terme di Filippo. Appresso vedrete la famosa Villa del già Card. Nerli, situata. nel luogo, dove credesi sosse la Villa di Gallieno. Di qua potrete andare alla Chiesa di S. Martino de' Monti, edifica. ta da Simmaco Papa sù le Terme di Trajano, che ampliò le prossime di Tito. La vedrete ristorata, e abbellita con magnificenza di Colonne, marmi, Pitture, Statue, e fra gli Altari, che l'adornano, offervarete quello di S. Angelo Carmelitano dipinto da Pietro Testa; e l'altro di S. Alberto colorito dal celebre Muziano; oltre i Paesi di gran pregio, dipinti dal famoso Gaspare Pussini. Vedrete ancora le Grotte sotterranee, e l'annesso Convento de' Carmelitani, che governano la detta Chiesa. Poco distante è una Vigna dei Canonici di S. Pietro in Vincoli, nella quale potrete vedere le sette Sale.

Queste, benché sette commemente si dicono, sono nove conserve di acqua, e servirono probabilmente alle vicine Terme di Tito; o al Giardino, che ivi era di Nerone; o furono il celebre Ninteo dell' Imperadore M. Aurelio. Ma poiche sono fatte con tale artifizio, che entrandosi da una stanza all' altra per molte porte, le quali per ogni banda tra loro corrispondono, e mentre si sta in una di esse, si vedono tutte le altre sei; molti dubitano dell' opinione sudetta, parendo, che simile manifattura per una conserva d'acqua foi-

le luperflua.

Su questo Colle medesimo trovarete il Monastero della Purificazione; indi il nobilissimo Tempio di S. Pietro in Vincoli vicino alle Terme di Tito, o al di lui Palazzo. Fu questo Tempio eretto da Eudosia Augusta, moglie dell' Imperadore Valentiniano; poi rinovato da Adriano I., e ristorato da Giulio II., che lo concesse a i Canonici Regolari di S. Salve vatore. Venerate in esso i Sagri Vincoli dell' Apostolo, in-

114 di offervate negl'Altari il quadro di S. Agostino, e l'altro di S. Margarita dipinti dal Guercino da Cento. Osfervate i bei Depositi dei Card. Margotti, e Card. Agucchio; opere insieni del Domenichino. Ma sopratutto ammirate la gran machina del Sepolero di Giulio II. fatto dall'eccellente Pittore, e Scultore Michel' Angelo Buonaroti,

Vedrete appresso la bella Chiesa di S. Francesco di Paola. fabbricata da' Frati Minimi; e il loro Convento accresciuto ed ornato modernamente: e più al basso un Monastero di Mo-

nache del sudetto ordine.

Scendendo entrarete nel Vicolo Scelerato, così detto dalla sceleraggine ivi commessa da Tullia, con passare sopra il cadavere di suo Padre. Quivi dove oggi è la Chiesa di S. Pantaleo, anticamente vi su il Tempio di Tellure. Anderete. poi ad una Chiefuola di S. Andrea chiamata volgarmente in Portogallo della Compagnia de' Regattieri, la quale credesi fabricata nell' antico sito, detto ad Busta Gallica dalle ossa de' Francesi, quivi accumulate dopo la strage, che di loro sece Cammillo. Quivi ancora vedrete il bellissimo Giardino già del Card. Pio, ora Conservatorio di povere Zitelle Mendicanti. Non molto di qui lontano, verso la moderna Subura ra era il tamoso Portico di Livia, satto da Augusto. In que-Ro luogo termano gli Antiquari il Tigillo Sororio, che era un legno traversato sopra la strada, per purgare il parricidio commesso da quell' Orazio, il quale dopo aver vinti i Curian zi, uccise qui la Sorella. In questo luogo medesimo, dove era un Giardinetto della Chiesa di S. Biagio, unita in oggi alla vicina Chiesa di S. Pantaleo, del 1565, furono ritrovate molte statue, ed altre cose preziose, registate da Lucio Fauno nel lib. 4. delle sue antichità, le quali surono portate nel Falazzo Farnese.

Avanzandovi vedrete la Torre de' Conti, fabricata da Innocenzo III. Poi v' indrizzarete ad un antico muro, fatto a punte di diamanti, residuo della Basilica del Foro di Nerva, detto Transitorio con tre gran colonne scannellate, che ivi trovarete a man destra. Sorge sopra dette colonne il Campamile della prossima Chiesa, già di S. Basilio, ora dell'Ana nunziata, Monastero di Monache istituito da S. Pio V. Vicina è la Chiesa di S. Maria degli Angeli della Compagnia de' Tessitori, detta anticamente in Macello Màrtirum; e incontro a questo un'avanzo del bellissimo Tempio di Pallade, d' onde questo luogo prese il nome di Foro Palladio; il quale poi corrotto dal volgo, ne' secoli susseguenti, su chiamata la Palude, e finalmente i Pantani; anche perchè vi erano molti Orti, che surono levati da Gregorio XIII., e in luogo di essi vi furono satte diverse strade, che si riempirono di Edisizi in meno di due anni circa il 1585.

Passarete al Monastero delle Monache di S. Urbano, calla Chiesa di S. Maria in Campo Carleo. Indi al Conservatorio di S. Ensemia, ed al Monastero delle Monache dello Spirito Santo; indi alla Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo detto anticamente in Clivo Argentarii, dove stavano i Banchieri chiamati Argentarii, e dove prossima su la Basslica Argenteria, e il Vico Sigillario maggiore: e quindi usciren

te nella Piazza detta della Colonna Trajana.

In questa Piazza su l'antico Foro di Trajano, architettato da celebre Appollodoro; alla cui vista (imperocchè superava in magnificenza tutte le altre Fabriche della Città)
rimasero stupiti l'Imperadore Constanzo, e Ormisda Rè
Persiano, come riterisce Ammiano Marcellino al lib. 16. La
stupenda Colonna, che in mezzo di esso ancora dura; e mostra scolpite con singolare artifizio le Imprese di Trajano
nella Guerra Dacica, è alta piedi 228., e si sale per di dentro alla sua sommità con 185, scalini. La eresse il Senato in
onore del Sudetto Cesare, sù la cima vi collocò in preziosa
Urna raccolte le di lui ceneri.

Era questo Foro circondato di Portici, sostenuti da numerose colonne di marmo, con statue, ed altri ornamenti di metallo. Nello stesso Foro su la Basilica, in cui era la Statua Equestre di Trajano, pur di metallo. Vi su anche il Tempio dedicato al medesimo Trajano dall' Imperadore Adriano; e la Libreria Ulpia, con le statue de' più celebri Letaterati. Il detto Adriano, al riferir di Sparziano, sece brugiare in questo Foro le Polize de' Debitori del Fisco, per rendersi grato al Popolo.

rvate i
ne infi
nachi
ttore, e

i Paola, erefeido ro di Mo

letto dal e l'optall i S. Par ideretco

mente in le credel lalle offi i loro ic

rdino git e Mendi na Subur

to . In que o , cheen il pamicida pinti i Curk

fimo , dos unita in 055 mo ritroval

Lucio Fab portate in

icata da lu 110 , fattol 10 di Nerva

ate, chein ne il Campi

orz dell'An

## GIORNATA

ien die

lazz dell ref

mag P

di S edil

poi te

di

din

Ril

tro

Arc

ope di.

Ca

del

gio

Ma

Mai

fula

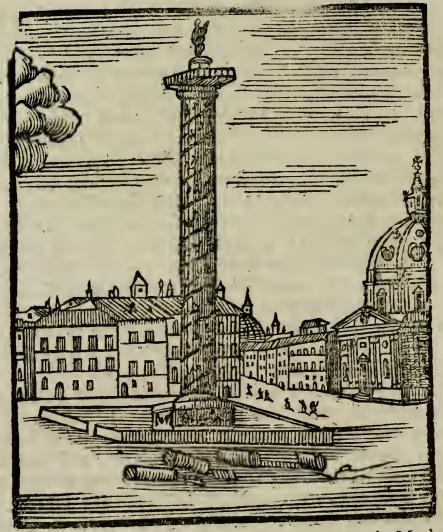

Vedrete quivi un' ornatissima Chiesa, detta la Madonna di Loreto de' Fornari, con doppia Cuppola, architettata da Antonio da Sangallo; il Lanternino su disegnato con bella invenzione da Giacomo del Duca. A i lati dell'Altar Maggiore, architettato da Onorio Lunghi, sono due Angioli scolpiti da Stetano Maderno; e le altre quattro statue sono di eccellenti Scultori. I quadri Laterali surono dipinti dal Cav. Cesari. Nelle Cappelle, l'Istoria de'Reggi è opera di Federico Zuccheri, e di Nicolò Pomarancio. Nella Cuppola, la SS. Nunziata, e la Presentazione al Tempio, sono di Filippo Micheli. Appresso è la Chiesa di S. Bernardo dove è l'Archiconstraternità del SS. Nome di Maria, sabbricata con diser

disegno di Monsu Deriterez Francese, e nell'Altar Maggiore nuovamente ornato con architettura di Mauro Fontana in cui si venera la divota Imagine della Beata Vergine, goden-

do questa Chiesa innumerabili Indulgenze.

Quindi nella strada, che dal Palazzo de Colonnessi guida al Corso, vedrete l'Ospizio de PP. Camandoless, e la loro Chiesa dedicata a S. Romualdo. Il quadro dell'Altar Maggiore, con i Santi Fondatori di questa Religione, è opera d'Andrea Sacchi. Negli Altari, il quadro con la Beata Vergine, che và in Egitto, è di Alesandro Turchi Veronese: l'altro incontro è di Francesco Parone Milanese.

Entrando nel Corso, avrete innanzi il Palazzo della Famiglia d'Aste, architettato da Gio. Antonio de Rossi: woltando poi a sinistra su la Piazza, vi troverete l'altro Palazzo della Casa Bolognetti. Indi veduta la bellissima Conca della vicina Fontana, entrate nella contigua Chiesuola, dove si venera in ornatissima Cappelletta una miracolosa Im-

magine della Madre di Dio, dipinta dal Gagliardi.

rettall

on bel

r Mas i Icor

die

al Cavi

ppola:

o diff

dovet

ata col

dile

Potrete terminare il vostro viaggio alla Chiesa Collegiata di S. Marco detta anticamente ad Pallatinas, e in Pallatinis, edificata da S. Marco Papa, Successore di S. Silvestro. Fu poi ristorata da Adriano I., e da Gregorio IV. e ultimamente è stata arricchita di nobili pitture, ed un vago pavimento e le bellissime colonne, e l'Altar Maggiore, con balustre. di marmo finissimi, con stucchi, ed altri ornamenti dal Cardinal Quirini. Tra gl' Altari, sono da osservarsi quello della Risurrezzione del Signore, dipinto da Giacomo Palma: l'altro de'Re Magi da Carlo Maratti, e quello di S. Micchele. Arcangelo da Francesco Mola. Negli altri Altari vedrete opere di Pietro Perugini, di Ciro Ferri, del Cav. Gagliardi, ed altri famosi Professori. Le Scolture nel Deposito del Card. Bragadino, sono del Raggi: e quelle nel Deposito del Card. Basadonna, sono del Carcani. Sotto l'Altar Mag giore si conservano i Corpi di S. Marco Pontesice, e de S. Martiri Abdon, e Sennen Persiani, e alcune Reliquie di S. Marco Evangelista. Il Palazzo contiguo alla detta Chiesa, fu tabbricato da Paolo II. per abitazione de Pontefici; e l'aru H 3

chitettura stimasi di Bramante. In esso abitò CarloVIII. Rè di Francia, quando si portò in Roma, per andare alla conquista del Regno di Napoli: e vi rissedono in oggi gli Ambasciadori della Republica di Venezia.

Alcuni avanzi d' antico Portico, i quali ne' tempi andati si vedevano appresso la sudetta Chiesa, surono verisimilmen-

te del Portico fatto da Pola Sorella di M. Agrippa.

## GIORNATASETTIMA

Dalla Piazza di S. Agostino per i Monti Viminale, e Quirinale.



A Chiesa di S. Agostino tu edificata con disegno di Giacomo da Pietra Santa, e di Sebastiano Fiorentino nel luogo, dove su l'antico Busto, sabbrica in cui si ardevano de' Gentili i Cadaveri degl' Imperadori Entrando in detta Chiesa, venerate nell' Altar Maggiore, architettato dal Bernini

Vago

una miracolosa Immagine della Beata Vergine, trasportata di Grecia, e creduta pittura di S. Luca. Nella Cappella a. destra della crociata offervarete l'Altare di S. Agostino dipinto dal Guercino da Cento: e dirimpetto l'Altare dedicato a S. Tomasso di Villanova, con la Statua del Santo abbozzata dal Maltese, è terminata da Ercole Ferrata. L'altra. Cappella al lato, dedicata a' SS. Agostino, e Guglielmo, tu colorita dal Lanfranchi. Nella prossima è il Corpo di Santa Monica, Madre di S. Agostino; e dirimpetto il superbo Sepolcro del Cardinal Imperiali scolpito da Domenico Guidi. Non meno risguardevoli sono l'altre Cappelle d'ambedue le Navate, fra le quali il quadro di S. Giovanni da San Francesco è opera di Giacinto Brandi, che dipinse ancora. l'altro della Beata Rita. La Cappella di S. Elena, fu colorita da Daniele da Volterra, e in un pilastro della Navata di mezzo evvi un Proseta dipinto da Rassaele d'Urbino. Sopra la Porta della Sagrestia Paolo Posi Senese vi ditegnò il

a con

Amba

ilme

, ed

)ve N

dera-

ador

nell

mint

ortala

llaau

dipia

icat0 i

00221

altra

elmo,

San

perbe

Gui

'am

la Sal

COTAL

colo

lavata

). So

gnò il

yago

vago Deposito del Cardinal Renato Imperiali, che su essigniato in mosaico dal Cav. Cristosari. Accanto alla Porta la terale vedrete il bel deposito del Card. Noris: e accanto alla Porta maggiore la Statua della Beata Vergine col Bambino, scolpita da Giacomo Sansovino; e l'altra di S. Annas scolpita da Andrea Sansovino. Congiunto alla Chiesa è il Convento nuovamente ritabricato con architettura di Luigi Varavitelli. Ed anche conservasi una copiosa Libraria, raccolta a publico benesizio da Angelo Rocca Sagrista Pontificio.

Vicina è la Chiesa di S. Appollinare col Colleggio Germano, e Ungarico nuovamente ritabricati nel loro antico fito con Architettura del Cav. Fuga, e degno da offervarsi il nobile Altar Maggiore tutto ornato di vaghi, e preziosi marmi finissimi con stucchi dorati fatto erigere da Bened. XIV. col quadro rappresentante S. Apolinare colorito da Ercoles Graziani Bolognese: Mirasi nell' altre Cappelle la statua di S. Ignazio scolpita in marmo dal Melchiorri, e l'altra di San Francesco Saverio da Monsú le Gros; Il quadro di San Giuseppe su dipinto dal Zoboli; Il S. Luigi dal Mazzanti; Il S. Gio. Nepomuceno da Placido Costanzi; Il S. Gio. nel Battisterio, e di Gaetano Lupis: La pittura sopra la volta maggiore, e del Pozzi, in questa Chiesa si conserva un. Braccio del Santo Titolare, e de' SS. MM. Eustazio, e Compagni, ed altre Reliquie. Venerate poi nel Portico (parimente di bellissimi marmi) una miracolosa Imagine della. Santissima Vergine, che dispensa continue grazie.

Dirimpetto è il Palazzo de'Duca Altemps, in cui vedeficuna Cappella nobilmente ornata di pitture, marmi, e suppelletili sagre, dove tra molte Sagre Reliquie si conserva il Corpo di S. Aniceto Papa, e Martire. Sono in detto Palazzo diverse statue antiche, e stimate. Osservate nel Cortile una Flora, e un' Ercole, una Faustina, e un Gladiatore di maniera assai buona: nella scala un' Esculapio, un Mercurio, un Bacco; e più oltre due Colonne di Porsido con duc teste sopra: in altra Sala un rarissimo Sepolcro di Marmo Greco, ornato di bassirilievi; e quattro belle colonne di giallo antico: e sinalmente nella Galleria altre statue rappresen:

H 4

tanti

tanti Apollo, Mercurio, Cerere, un Fauno, e un Gladia-

beill

Vedi

cred

diE

poll

altr

Son

fael Lan

Tell cano

d'O dibi

mt !

Net Pia dan Me dici ogg Du tutt fegg

Pal

 $D_0$ 

100

Col

tore, e molti quadri di celebri Protessori.

Ripassando innanzi alla Chiesa di S. Agostino, vedrete ivi il Palazzo de i Bongiovanni indi per la strada dritta andarete alla Parrocchiale di San Salvatore delle Copelle, così detta da la Barilari, e Copellari, chi ivi abitavano l'anno 1195. Tornando poi sul cantone, dove è il Palazzo degli Accoramboni, potrete inviarvi alla Piazza, che dal 1509. chiamasi de' Saponari, ed in essa vedrete il Palazzo de' Patrizj. Rivolgetevi poi alla magnisse Focciata di S. Inici de' Fran-



cesi, architettata da Giacomo della Porta. In questa Chiesa ossiziata da' Sacerdoti della Nazione, potrete vedere Depositi, e Pitture insigni; quelle nella Cappella di S. Cecilia
sono del Domenichino Nell'Altar di S. Matteo operarono
il Cavalier d' Arpino, ed il Caravaggio. In quella di S. Luigi il quadro con l' estigie del Santo su colorito da Plautilla.
Bricci Romana, che sece ancora il vago disegno della stessa
Cappella.
Pas.

idia.

te ivi

darete

i detta

1195,

iamafi

itrizj.

De-

cilia

ritab-

Passate poi al Palazzo de' Principi Giustiniani, pieno di bellissime pitture, e di statue, che passano il numero di 1500. Vedrete nel Cortile diversi bassirilievi antichi; e due Teste credute di Tito, e di Tiberio. A pie della scala una statua di Esculapio. un bassorilievo stimatissimo, e le statue di Appollo M. Aurelio, Caligola, Domiziano, ed Antinoo. Nella Sala, una bellissima statua di Roma trionfante, e un' altra di Marcello Console, oltre la rara Testa d'una Sibilla. Sono nelle Camere tamosi quadri di Tiziano, Albano, Raffaele, Caravaggio; Guercino, Parmigianino, Veronefe, Lantranchi, Pussino, Caracci, ed altri celébri Protessori; Un gruppo di tre Amorini addormentati in marmo, e le Teste di Alessandro Magno di Paragone, e di Scipione Africano in marmo Egizzio. Nella Galleria vedrete due ordini di moltissime statue, tra le quali sono ammirabili una Testa d' Omero, un Caprone, una Pallade, e un' Ercole antico di bronzo. Vi vedrete ancora altre antichità, e pietre orientali di gran valore, ritrovate fra le ruine delle prossime Terme Neroniane.

Per la strada laterale, pássando la divota Chiesa di S. Salvatore detta in Thermis, perchè in fabricata nelle Terme di Nerone, accresciute da Alessandro Severo; andarete alla. Piazza, che già fu detta de' Lombardi, e ora dicesi di Madama, perchè nel Palazzo, ivi situato abitò Caterina de Medici Regina di Francia. Il detto Palazzo fu già di Guidone dal Castel Lottorio; poi di Giuliano, e Lorenzo de Medici, che lo vendettero ad Alfonsina Orsini loro madre. In oggi è della Dataria Apostolica, che lo comprò dal Gran-Duca di Toscana, e vi abita Monsignor Governatore con tutti i Ministri di Giustizia, dalla quale su risabbricato con disegno di Paolo Marucelli. Nella parte posteriore di questo Palazzo potrete vedere alcuni avanzi delle Terme sudette. Passando innanzi troverete il Palazzo de i Carpegna, ornato d' una vaga Fontana; indi la Piazza, dove già era la Dogana di Terra; e più oltre la Chiesa Colleggiata, e Parrochiale di S. Eustachio, eretta, come molti dicono, da Costantino nelle stesse Terme di Nerone, ed Alessandro, è



1311

[c0

rifaobricat: di nuovo con architettura di Cetare Crovara, e di Antonio Canevari. Il Signor Card. Corfini essendone Titolare vi tece sare un nobile, e ricco Altar Maggiore ornato di marmi, e metalli dorati, e vi collocò i Corpi di S. Eustachio; di S. Teopiste sua Consorte, e de' SS. Agabito, e

Teopisto loro Figliuoli.

Di qua inviatevi alla Chiesa di S. Maria sopra Minerva, incontro alla quale vedrete il Collegio de' Nobili Ecclesiastici, ampliato dal Card. Imperiali. Fu sabbricata la detta. Chiesa o appresso, o sopra le ruine del Tempio di Minerva, eretto da Pompeo Magno, dopo le tante sue vittorie. Prossimo vi su il Tempio d'Iside, come dimostrano i molti avanzi di antichità Egizie, quivi ritrovate; e la bellissima Guglia, che sopra un' Elesante di marmo, la sece drizzare in questa Piazza Alessandro VII. Entrando in Chiesa, nella prima Cappelletta a mano destra vedrete il nuovo Fonte Battesimale, ordinato da Benedetto XIII., con disegno del Cav.

Filippo Rauzini. Nella Cappella feguente il quadro con S. Ludovico, è del Baciccio: e l'altre pitture sono del Cav. Celio. La Cappella di S. Rosa su dipinta da Lazzaro Baldi. Nella contigua il S. Pietro Martire è di Ventura Lamberti: le pitture laterali di Battista Franco, e se superiori di Girolamo Muziano. Più oltre, la Cappella della SS. Nunziata su dipinta da Cesare Nebbia; e la statua d' Urbano VII. su scolpita da Ambrogio Malvicino. Il quadro con la Cena di Nottro Signore nella nobil Cappella Aldobrandini (della quale furono Architetti Giacomo della Porta, e Carlo Maderno) è opera di Federico Barocci: e la volta di Cherubino Alberti Nella crociata della Chicia, il Crocifisso è di Giotto Fiorenrino. La Cappella de'Caraffa fu dipinta nel basso da Filippo Lippi, e nell'alto da Raffaellino del Garbo: e il quadro con S. Tommaso d'Aquino si crede opera del Beato Giovanni da Fiesole Domenicano. Nella Cappella de' Principi Altieri, il quadro è di Carlo Maratti, le pitture superiori sono del Baciccio, e le scolture di Cosimo Fancelli, Nella Cappella del Rosario le pitture della volta co' quindici Misteri sono di Marcello Venusti; le Istorie laterali di S. Caterina, da. Giovanni de Vecchi; la Coronazione di Spine di Carlo Veneziano: e la SS. Vergine nell'Altare stimasi lavoro del sudetto B. Giovanni, chiamato dal Vasari Pittore Angelico. Venerate il Corpo di Sant' Caterina da Siena, che riposa sotto l'Altare sudetto. Il Gruppo in marmo con la Madonna, e. S. Giovanni Battista, posto da questo lato dell'Altar Maggiore, è scoltura di Francesco Siciliano: dall'altro lato, la famosa statua di Nostro Signore in piedi con la Croce, è di Michel' Angelo Buonaroti, I Depositi di Leone X., & di Clemente VII. nel Coro sono scolture di Baccio Bandinelli: ma la Itatua di Leone fu lavorata da Raffaele di Monte Lupo e quella di Clemente da Giovanni di Baccio Bigio. Il Deposito del Card. Alessandro, Nipote di S. Pio V., situato presso la Porta vicina, su disegnato da Giacomo della Porta l' altro dirimpetto, che è del Card. Pimentelli, fu architettato dal Bernini: e quello di mezzo, eretto al Card. Bonelli, fuideato dal Rainaldi. Le scolture sono tutte di Artesici ri-

Varu, Ione I

re ond

dis, E

inen.

:lefial

detta

iner

. Pri

ti alli

ima G

Zaf

nelli

ite bi

el C

nomati, cioè di Monsù Michele, di Antonio Raggi, d'Erm cole Ferrata, di Cosimo Fancelli, ed altri. La Maddalena con altri Santi nella Cappella seguente, è di Francesco Parone : e il S. Giacinto nell'altra incontro, è del Cav. Ottavio Padovano. La Cappella di S. Domenico disegnata dal sudetto Rauzzini tatta ornare di colonne, e marmi da Benedetto XIII. la di lui statua, con altra figura surono scolpite A da Pietro Bracci, e il restante da Carlo Melchiorri, che ne fu ancora l'Architetto. Il S. Pio V., fu colorito nel suo Altare da Andrea Procaccini, Il Deposito di Maria Raggi, incontro al detto Altare, è bizzarro disegno del Bernini. Nei due Altari susseguenti, il S. Giacomo, è di Bernardo Castela li . La Cappella di S. Giovanni Battista fu dipinta dai Nappi e la Maddalena nell'altra del sudetto Venusti. Nell'ornata Sagrestia venerate la Camera di S. Caterina da Siena, trasportatavi dal Cardinal Antonio Barberini \. Il Crocefisso, che è nell' Altare della Sagrestia medesima, su dipinto da Andrea Sacchi: e il S. Domenico nel Dormitorio del Convento, è opera dell' Algardi. Il Chiostro in dipinto a tresco da Gio: Vallesio Bolognese, da Francesco Nappi Milanese, da Antonio Lelli Romano, ed altri. In detto Convento è una. copiosa Libraria, che si apre giornalmente a publico commodo, vi fu lasciata dal Card. Girolamo Casanatta.

Dalla Porta laterale portandovi alla strada del Piè di Marmo, troverete a destra la nobile Chiesa di S. Stefano del Cacco de' PP. Silvestrini, dove già in il Tempio di Serapide infieme, con quello d' Iside, arricchiti di ornamenti dall'Imperadore Alessandro Severo. Quivi prima di entrar nella. Piazza del Colleggio Romano si vedeva già un' Arco antico detto di Cammilliano, e perciò falsamente creduto eretto in onore di Cammillo; essendo più verisimile, che sosse un ressiduo d'alcuna delle molte sabbriche, che ornavano il Campo Marzio. Entrando nella Piazza sudetta vedrete a destra il Monastero delle Monache di S. Marta, e la bellissima loro Chiesa, nuovamente ornata di stucchi dorati, e pitture di Gio. Battista Gaulli nella volta, e di Guglielmo Borgognone

nel quadro dell' Altar Maggiore.

10



uo Ji

Or Det

india

a GK

la As

WIL

ommo

diki

del Cu

pide ia

all'In

nella

antic

ettoll

un ti

1 Cam

a destin

na lon

ture d

ogiloni

Vedrete poi il nobile, e grande Edifizio del Colleggio Romano, eretto da Gregorio XIII. con architettura di Barto-lomeo Ammanuato; nel quale, oltre una celebre Libraria, si conserva il tamoso Moseo del P. Anastasio Kircherio. Dirimpetto è il magnifico Palazzo de' Principi Pansilj, uniti due altri gran Palazzi, uno de' quali riguarda la Piazza di Venezia nuovamente architettato da Paolo Amaldi, e l'altro corrispondente sul Corso ornato di nobili stucchi, e pitature con dilegno del Valvasori, ed il primo de' sudetti con architettura di Francesco Borromini, in cui sono molte statue antiche, e pitture di celebri Autori, cioè di Tiziano, del Domenichino, di Andrea Sacchi, di Carlo Maratti, ed altri; con due Librarie assai copiose, l'una di belle Lettere, e l'altra di materie legali.

Avanzandovi su la strada del Gorso, vedrete la Chiesa. Collegiata di S. Maria in Via Lata, albergo già de' SS. Pietro, e Paolo, Luca, Marziale, Marco, ed altri, ornata da Alessandro VII. di nobile Facciata, e l'ortico con architettura di Pietro da Cortona. Nell' Altar Maggiore, arricchito dalla Famiglia d' Aste di marmi, e metalli, si conserva una miracolosa Imagine della Beata Vergine, dipinta da
S. Luca; e nel vago sossitto si vedano stimatissime pitture di
Giacinto Brandi. Congiunto a questa Chiesa era un' antico
Arco Trionsale, atterrato da Innocenzo VIII., il quale probabilmente su eretto all'Imperadore I. Vero, o a Cordiano.

Alla sinistra della Chiesa sudetta offervarete il Palazzo de' de Carolis iabbricato con architettura di Alessandro Specchi, e l'altro incontro gia de' Cesi, ora de' Mellini con disegno di Tommasso de Marchis; e contigua ad esso la Chiesa di S. Marcello, già casa di S. Lucina Matrona Romana, e luogo dove il detto S. Pontefice morì. Fu ristorata quella Chieia dalla Famiglia Vitelli, e con facciata di travertini da Monfignor Cataldi Buoncompagni, che la fece architettare dal Cav. Fontana. 'Nella prima Cappella a destra il quadro della SS. Nunziata è di Lazzaro Baldi. Nella Terza tutte le pitture sono di Giovanni Battista Novara. Nella gnarta, dove si venera un Crocesisso assai celebre e miracoloso, vi sono. molte pitture di Pierin del Vago, e alcune di Daniele da. Volterra. Nella quinta, ornata di vaghi marmi dal Card. Fabrizio Paolucci, il quadro con S. Pellegrino Laziosi, i lan terali, e le pitture di sopra, sono di Aureliano Millini. Nell'Altar Maggiore tutte le pitture, che adornano la Tribuna, sono del sudetto Novara che dipinse anche le Istorie, incontro alla Nave della Chiesa. La Cappella di S. Filippo Benizio del Cav. Gagliardi, la Conversione di San Paolo è di Federico Zuccheri: le pitture a fresco sono di Taddeo suo tratello, e le Teste di marmo, che sopra alcune Iscrizioni vedrete, furono scolpite dall'Algardi, La Madonna de'Sette Dolori, e le altre pitture, sono di Paolo Naldini. Osservate ancora i Depositi, e particolarmente quello del Cardinal Cennini presso la Porta grande scolpito di Gio. Francesco de Rossi. Venerate i Corpi di S. Marcello Papa, e M. e di S. Foca Martire, collocati nel Altar Maggiore: e altri Corpi di Santi, e parte del SS. Legno della Croce, nella sudetta

rch.

1777,

tada

1300

e dal

dove

la Tri-Hone,

lippo

o è d

o fuo

zioni

'Set

0

Car-

Frail

e Mi

altit

la lib detta detta Cappella del Crocesisso. Nell' annesso Convento, in cui sono i Padri della Religione de' Servi su rinovato un residuo d' antico Tempio, creduto d' Iside Esorata, dal quale prendeva il nome di strada contigua. Per essa potrete condurvi nella Piazza detta di SS. Apostoli, e venerate i Corpi



de' SS. Giacomo, e Filippo nella lóro Chiesa, ritabricata da' PP. Conventuali di S. Francesco (da' quali è offiziata) cón architettura del Cav. Francesco Fontana. In essa osservate principalmente la bellissima Cappella di S. Antonio, tatta di vaghi marmi dal Duca di Bracciano Odescalchi, con difegno di Lodovico detto il Sassi: e il quadro del Santo, dipinto da Benedetto Luti. Osservate poi il quadro dell'Altar Grande, essendo il maggior di quanti quadri sono nelle Chiese di Roma, opera stimatissima di Domenico Maria Muradori Bolognese. Nella Cappella a destra il quadro con S. Francesco sin dipinto da Giuseppe Chiari, e nella nuova Cappela.

la il quadro colla Santissima Concezione su dipinto da Corrado Giaquinto. Contiguo alla Chiesa è il Palazzo del Contestabile Colonna sabricato da Giulio II., e abitato da Martino V. In esso potrete vedere ampi, e numerosi appartamen-

Ba

dere

cata

lotti

Cira

lote.

la Pa

d1 la

000

bric

com

dib

dipi

COD

£03

Na

12 1

fare

ti con pitture, statue, ed altre cose singolari.

Nell'Appartamento sul pian terreno, dipinto dal Pussini, Stanchi, Tempesta, ed altri, vedrete molte statue, busti e bassirilievi antichi, fra quali la Deisicazione d'Omero ed alcune Veneri sono degne di particolar ammirazione. Le statue di Elora, di Germanico Druso, e di D. Marco Antonio Colonna famoso Guerriero. Sonovi ancora molti quan dri del detto Pussini, del Guercino da Cento, di Guido Reni, e di Salvator Rosa: e una Camera dipinta in guisa di Romitorio con disegno di Giovan Paolo Scor. Per le scale. vedrete una bella statua di un Re Barbaro, un Busto di Alessandro Magno, e una Testa di Medusa in porsidi. La gran Sala, dipinta nella volta dal Lanfranchi, è circondata con buoni ritratti d'Uomini illustri della Casa Colonna: e la prossima Galleria contiene diverse pitture, che mostrano tutte le Città, e luogi del Mondo. Nell'Appartamento nobia le si vede quanto si può vedere di magnifico. Vi sono quadri di Bruguli, un Cristo in étà giovanile di Raffaele, una Madonna di Tiziano, ed altre opere infigni. Nella Camera degli Specchi, dipinta da Mario de' Fiori, sono due studioli mirabili, e molti Camei antichi: La Galleria, che è una delle maraviglie di Roma, su principiata con architettura di Antonio del Grande, e terminata da Girolamo Fontana. Nella sua volta vi su dipinta da' Pirtori Lucchesi la Guerra di Lepano, amministrata dal sudetto D. Marc. Antonio. Contiguo alla Galleria è il bellissimo Giardino, che giunge con la sua ampiezza sul Quirinale Nell' Appartamento superiore sono altri quadri assai buoni, fra'quali meritano maggior considerazione un Sagrificio di Giulio Cesare, dipinto dal Maratti; una Madonna in tavola di Pietro Perugino; un S. Francesco di Tiziano; Adamo, ed Eva, del Domenia chino; la Pietà di Guido Reni; l' Europa dell' Albani: e molte pitture del Rubens. Quasi

Quasi incontro vi è il Palazzo del Duca Odescalchi. A piè della Piazza quello de' Muti, e dirimpetto l'altro del

Duca Bonelli.

ut.

W

加

0 %

llac

alo Alci

COL

12

l tuk

1001

, 111

amen Itudio

edun

tetturi

atana. Juent

0110,

innge

to lu

maga

ipinto

10;11

menta

ni :¢

Quali

Indi per la strada chiamata da un Fonte, che ivi è delle, Tre Cannelle, salirete sul Quirinale, così detto dal Popo» lo di Curi, Città nella Sabina, venuto con T. Tazio, e quivi termatosi: benchè altri lo credano cosi nominato dal Tempio di Quirino, già situato in questo Monte, Voltando a. destra troverete il Monastero delle Monache di S. Caterina da Siena, dove si vedono i vestigi de' Bagni di Paolo; e dal vocabolo Balnea Pauli, ha preso corrottamente il nome di Bagnanapoli, e Magnanapoli, questa parte del Monte. Appresso al Monastero è la Chiesa dedicata alla Santa, ornata al di tuori con vaga Facciata, e Portico, architettato dal Soria; e al di dentro con nobili Altari; ed è da osservarsi il Bassorilievo dell'Altar Maggiore, operà del Maltese. Scenderete al fiancho di detta Chiesa, e Monastero, dentro di cui è una Torre di semiantica struttura; che stimas, fabbricata da qualche Pontefice della Famiglia Conti, il quale più sotto vi aveva il Palazzo. Questa Torre su chiamata Turris Militarium essendo stata fatta nel sito, dove abitavano i Soldati di Trajano Imperadore, cioè i Vigili, che avevano in cura il Foro soggiacente : Passando poi innanzi al Collegio Ibernese, governato da' PP. Gesuiti, giungerete alla Chie. la Parochiale di S. Quirico de'PP. Domenicani, e per la stra da laterale, creduta dal Nardini non diversa dall' antico Vi co Ciprio, vedrete la Chiesa della Madonna de' Monti, faz bricata in tempo di Gregorio XIII. con architettura di Giacomo della Porta, e concessa a' PP. Pii Operari, e ornata di buone Pitture, tra le quali tutta la Cappella di S. Carlo lu dipinta da Giovanni di S. Giovanni. La pieta nella Cappella contigua, su dipinta dal Viviano : a i sati, la Flagellazione del Signore, è di L'attanzio Bolognese; e la Pittura incontro è di Caris Nogaris, Nella Cappella dirimpetto, la Natività di Gesti Cristo è opera del Muziano: le Istorie nella Volta, sono del sudetto Nogari: le altre suori sono di Cesare Nebbia. La Cappella della Nunziata fu dipinta tutta da Duran

Durante Alberti. Le altre Istorie di Maria Vergine nella. Tribuna sono di Cristosoro Consolano. Nella Cuppola, i quattro Evangelisti l'Annunciazione, e la Concezione, sono del medesimo La Coronazione della Madonna, e la Visitazione di S. Elisabetta, sono di Baldassarino da Bologna: l'Assunzione è del Cav. Guidotti. Nella Volta della Chiesa, l'Assunzione di Gesù Cristo, e tutte le altre Figure, sono del Sudetto Consolano. Presso la detta Chiesa vedrete il Collegio de' Neositi, la Casa de' Catecumeni, ediscata dal Card. S. Onosrio fratello di Urbano VIII., e dirimpetto il Monastero della Concezione. Anderete poi su la Piazza, in cui è una bella Fontana, sattavi da Sisto V., e quivi vedrete la Chiesa de' SS. Sergio, e Bacco, della Nazione Greca, incui si venera una miracolosa Imagine di Maria Vergine detta del Pascolo.

Passando poi alla Piazza della Suburra vi trovarete la Compagnia di S. Francesco di Paola nel suo Oratorio, e salendo per la medesima contrada, detta anticamente; Clivo Virbio, incontrerete il Monastero, e Chiesa di S. Lucia in Selci, presso la quale surono il Palazzo, e le Terme di Tito. Ne primo Altare alla destra il Quadro di S. Lucia e del Cav. Lantranchi: il S. Agostino nel recondo è dello Speranza, che dipinse l'altro con San Giovanni Evangelista; la Beata Verngine Annunciata vedesi dipinta con maniera assai buona, nel Altar Maggiore la S. Monica, è opera del Cav. d'Arpino, che dipinse ancora il Padre Eterno su la Porta: e le Pitture nella Volta, sono di Gio. Antonio Lelli.

Poco distante è il Monastero delle Filippine, e quasi incontro vi è l'altro detto delle Turchine sondato dalla Principessa Borghese. Inoltrandovi, e passando innanzi alla.
Chiesa di S. Matteo in Merulana, vi condurrete a quella di
S. Croce in Gerusalemme, sabricata da Costantino nel Palazzo Sessoriano sul Monte Esquilino, presso il Tempio di Venere, e di Cupido, che dal detto Imperadore su demolito;
e nella Vigna de' Monaci di detta Chiesa si vedono ancora i
vestigi così di detto Tempio, come dell' Ansiteatro Castrense. Benedetto XIV. con disegno del Cav. Gregorini l'ha sat-

ella, la, l

114210

a, l'd, 100 del

Colle I Carl

Mons in co bretch , in

detti

Conlenda Virbina Velci,

, Ch

ta Ve<sub>4</sub>

12 , 115

rpipo

Pitter

nasiin

a Prip

alla

ellai

Pala

dill

BOIR

ncoff

altro

1/2/2



ta ristorare, e ornare di vaga facciata, e nobile Altar maggiore in cui si cultodiscono i Corpi de' SS. Martiri Cesareo, e Anastasio. La volta di detta Chiesa su dipinta da Corrado Siciliano. Sono nella Tribuna Pitture a fresco bellissime: la maniera delle quali è di Pietro Perugino, ma l'opera si sti-s ma del Penturecchio: le altre Pitture sono di Nicolò da Pesaro. Nella prima Cappella, il S. Bernardo, e la Storia della Testa di S. Cesareo, sono di Giovanni Bonatti. Nella seconda lo scisma di Pietro Leone, è di Carlo Maratti. Nella: terza il S. Roberto, è del Cav. Vanni. Scendete nella divotissima Cappella di S. Elena, in cui la Santa Imperadrice. fece riporre quantità di Terra condotta dal luogo, dove in Crocifisso Gesù Cristo; per lo che ancora la Chiesa chiamansi col nome di Gerusalemme, Le Pitture a fresco fra gli Altari di essa Cappella, sono del Pomarancio, e i Mosaici nella Volta, sono di Baldassar Peruzzi. Nell' Altare di mezzo la S. Elena, e negl'altri due la Coronazione di Spine, e la s Cro+

Crocefissione del Signore, sono Pitture di Pietro Paolo Robens. Salite, e tornando in Chiesa per l'altro lato, nel primo Altare osservarete il San Silvestro, dipinto da Luigi Garzi; e nel terzo il S. Tomaso colorito da Giuseppe, Passari. Si custodiscono in detta Chiesa le seguenti insigni Reliquie. Tre pezzi della SS. Croce, il titolo della medersima: uno de Chiodi, parte della Sponga, con la quale su abbeverato Nostro Signore uno de' Denari, co i quali su venduto: e un Dito di S. Tomaso Apostolo, cioè quello, che egli pose nel Costato del medesimo Redentore. Anticamente su governata questa Chiesa da' Monaci Certosini, ed ora è molto ben tenuta da' Monaci Cistercensi.

La Strada, che avete a man sinistra nell'uscir da questa Chiesa satta allargare dal sudetto Pontesice, conduce alla. Porta della Città, che in oggi chiamasi di S. Giovanni, perchè è prossima alla Basilica di detto Santo, e anticamente chiamavasi Celimontana, perchè e situata nel Clivio del Monte Celio; ed anche Asinaria, o Asiniana, perchè ebbe vicini gli Orti di Asinio. La strada poi che avete a destra, va guida con pochi passi all'altra Porta della Città detta in oggi Porta Maggiore, per la vicina Basilica di S. Maria Maggiore; e a tempi andati Labicano, e Prene sina perchè guir dava all'antico Labaico, ed a Preneste. Tra questa Porta e, la sudetta Chiesa di S. Croce, era l'Argine satto da Tarquinio Superbo.

Caminando per questa seconda strada, vedrete gli Archi dell' antico Aquedotto dell' Acqua Marzia, o Marcia (perchè su condotta dal Rè Anco Marzio) la quale sboccava sul principio della strada, che conduce a S. Bibiana. Giunto a Porta Maggiore, osserverete l' antico ornamento di csia con l' Herizione di Tiberio Claudio, che ora serve per l'acqua Eclice di Sisto V. Uscite per la detta Porta, e voltando a sinistra, conducetevi alla Patriarcale di S. Lorenzo, stabricata dall' Imperadore Costantino, nel luogo detto il Campo Verano, che su di quella Matrona per pietà, e per nobiltà chiarissima, di nome Ciriaca. In detta Chiesa è un Cimiterio di Santi Martiri, sotto il suo Altar Maggiore si conserva-

quelta alla, permente Mon-

in og

Maga

he gui

Portat,

Tarqui

li Archi

a ( per

ava ful

unto 1

(1) col

acqui

190 En

jabri-

Campa

nobili

Cimite

nferva



no i Corpi de' SS. Lorenzo, e Stefano Martiri, si conservano ancora una parte della Graticola, su la quale su arrostito il Santo Titolare: una Pietra su la quale su posto il suo Corpo; uno de' Sassi, co' quali su lapidato S. Stefano: le Teste de' SS. Ippolito, e Romano Martiri: un Braccio di San Giovanni Martire, di S. Appollonia Vergine, e Martire, con altre insigni Reliquie. Osservate gli ornamenti di Musaico, di pietre sine, le Pitture, le Colonne, ed altre dia vote curiosità, che vi sono.

Inviatevi alla Porta della Città, chiamata presentemente di S. Lorenzo, dalla sua Chiesa; ma anticamente detta Tiburtina, perche conduce a Tivoli; e Taurina da una Testa di Toro, che sino ad oggi si vede scolpita in essa: sebbeno quasi in ogni edifizio antico si vedono scolpite simili Teste, di Tori, o Bovi, per memoria dell' augurio buono, che si ebbe nella sondazione della Città, dal Bove disegnata. Vicino a questa Porta erano le abitazioni de' Tintori al terra po di S. Gregorio. Entrando nella Città, lassate la strada,

 $I_3$ 

dove.

dove vedrete un' arco dell' acqua di Sisto V., e voltando nel secondo vicolo a man sinistra troverete la Chiesa di Sana ta Bibiana, edificata da Simplicio Papa, appresso l'antico Palazzo Liciniano, il quale è incerto se tosse dell' Imperadore di tal nome, o di Licinio Sura, ricchissimo Cittadino Romano. Urbano VIII. la riltorò con disegno del Cav. Bernini) da cui fu scolpita nell' Altar Maggiore la statua della. Santa ) e la ornò di stimatissime pitture Pietro da Cortona. Sotto l'Altar Maggiore dentro nobil Urna d'alabastro orientale antico, si conservano i Corpi della Santa Martire Titolare, di S. Demetria sua Sorella, e di S. Dairosa loro Madre: e vicino alla Porta di mezzo vedesi la Colonna, alla quale S. Bibiana fu flagellata. Sotto detta Chiefa è l'antico .Cimiterio di S. Anastasso Papa, dove surono sepolti 5266. Santi Martiri, non compresovi il numero delle Donne, e de Fanciulli; ma il suo ingresso rimane tuttavia ignoto. Qui era l'antica contrada, detta ad Vrsum Pileatum, e veden ancor oggi nel Giardinetto della Chiesa la piccola statua d'un Orso col capo coperto. In una Vigna contigua offervarete un Tempio in forma decagona, creduto dalla maggior parte degli Antiquari la Basilica di Cajo, e Luzio, eretta loro da Augusto. Ma perchè la sua struttura non è di Basilica, potrebbe più tosto essere il Tempio d' Ercole Pallaico, fatto da Brutto, e detto il Calluz'o per corruzione di Callaico, e non di Cajo, e Luzio, come scrive il Falstio. Ciò si conferma dall' essere composto di mattoni, poiche di questi asserisce Plinio al cap. 14. de lib. 35., essere stato tabricato il sudetto Tempio; oltre l'Iscrizione in esso ritrovata dal Grutero al foglio 50. num. 5. Fu detto Pallaico da i Gallaici, Popoli della Spagna, de'quali trionfò Giunio Bruto, che visse 500. anni in circa, dopo la tondazione della Città. E sebbene Svetonio scrive, che Augusto tabricò la Basilica a. Gajo, e Luzio: tace il suo sito, nè da esso si può raccogliere che sosse il Tempio sudetto. Anzi dallo stesso Plinio lib. 36. cap. 5. si ha che in questo luogo Bruto aveva il Circo presso al quale fabbricò un Tempio a Marte.

· Incaminatevi per la strada aperta incontro alla sudetta.
Chie-

Chiesa, troverete a destra la Chiesa di S. Eusebio, sondata sù le ruine del Palazzo, delle Terme di Gordiano. E governata da' PP. Celestini, che ultimamente la ristorarono.

Sally

ntico

rado.

10 Ro-

Betty

tona.

Orien-

Tito

0 M#

, alla

ntico

266.

le je

. Qii

reduli

arete P

par-

1010

ilica,

, fatto

aito, t

1 COD+

elli al-

cato il-

Gru

aici,

à.E.

caiu

gliert

b. 36

presso

etha

Dirimpetto vedrete la Chiesa di S. Giuliano, con l'Oipizio de' PP. Carmelitani, cognominata dal volgo i Trosei
di Mario, perchè in questo luogo erano anticamente i detti
Trosei, oggi collocati nel moderno Campidoglio: e sebbene tutta questa contrada, tra detta Chiesa, e le altre di
S. Eusebio, e di S. Matteo, si chiama dagli Ecclesiastici Merulana, e da altri Meriana; dovrebbe torse chiamarsi Marziana dall' Emissario, che quivi era dell' Acqua Marzia.

Proseguendo, trovarete a mano destra la Chiesa di S. Antonio de' Padri di S. Antonio Viennense, nel cui Monastero è la Chiesa vecchia, chiamata di S. Andrea Catabarbera, con una Tribuna antichissima di Musaico, satta da S. Simplicio Papa. La detta Chiesa, e Ospedale, surono sondati dal Card. Pietro Capocci: e il Card. Fazio Santorio vi aggiunse il Palazzo, ed i Granari vicini. L' Altar Maggiore, e la Cappella del Santo, e la sua Cuppola, come anche l'altra Cappella a man sinistra, sono tutte pitture di Nicolò Pomarancio. L'Obelisco di granito, che innanzi alla detta Chiesa si vede, su eretto del 1595, nel Pontesicato di Clemente VIII. in memoria dell'assoluzione data ad Enrico IV. Rè di Francia.

Di quà vi condurrete verso la Suburra, per l'Arco eretto all' Imperadore Gallieno, ora chiamato di S. Vito dalia contigua Chiesa dedicata al detto Santo, ossiziata da' Monaci Cisterciensi. Nell' Altar Maggiore vedrete un bellissimo quadro dipinto da Pasqualino Marini. Qui su il macello Liaviano, donde la detta Chiesa prese il nome di S. Vito in Macello, e appresso vi su la Bassilica di Sicinio. Passando innanzi al Monastero della Concezione detto le Viperesche vi condurrete all' antico, bello, e devoto Tempio di S. Prassede, eretto sù le Terme di Novato, nel vico chiamato già Laterizio. In esso la divotissima Cappella, detta anticamente l'Oratorio di S. Zenone, poi l'Orto del Paradiso, e altramente S. Maria libera nes à panis inserni, satta, e ora

nata da Pasquale I. Pontefice, dove si venera fra le altres Sacre Reliquie la Colonna, alla quale su flagellato Cristo Signor Nostro, portata in Roma dal Card. Giovanni Colonna Vedesi nel mezzo di detta Chiesa un pozzo in cui quetta nobilissima Vergine Romana, ad imitazione della Santa Sorella Pudenziana, faceva collocare i Corpi, e il Sangue de'SS. Martiri. Vedesi ancora nel muro della Nave sinistra una lunga pietra, sopra la quale S. Prassede dormiva. Fra le Cappelle quella degli Olgiati, su dipinta nella volta dal Cav. Giusepy pe d' Arpino: ma il quadro dell' Altare è di Federico Zuccheri. Nella sudetta Cappella della Colonna, il Cristo flagellato è di Giulio Romano. Nella contigua il Cristo morto credesi di Giovanni de Vecchi: la volta su dipinta da Gugliemo Borgognone. Nella Nave di mezzo l'Orazione nell' Orto, e quando porta la Croce, sono di Giovanni Cosci: la Coronazione di Spine, e la Presentazione al Tribunale di Caifas, sono di Girolamo Massei l' Ecce Homo è del Ciampelli: il rimanente è di Paris Nogari, ed altri. Osservate l'Altar Maggiore, e Tribuna fatta ornare di fini marmi dal Card. Pico: Il quadro rapppresentante la Santa Ti. tolare, è opera di Domenico Maria Muradori Bolognese, e nella Contessione riposano 2300. Corpi di SS. Martiri, come si osserva dalla memoria in marmo nel contiguo pilattro Questa Chiesa è offiziata da Monaci di Valleombrosa; e contigua ad essa era la Casa, dove abitava S. Carlo Borromeo, che ne su Titolare.

Per la porticella vi condurrête nella Piazza di S. Maria Maggiore, dove osservarete la bella Colonna Striata, che Paolo V. tece qua trasserire dall'antico Tempio della Pace. Nella sommità di essa vedrete una bella Statua di Maria Vergine coi Figliuolo, e salutandola con tre Pater nosser, e tre Aves Maria, guadagnate molti giorni de' Indulgenza.

Rivoltandovi poi alla Basilica (che si crede edificata nello stesso luogo, dove con salso culto si venerava Giunone Luocina). Questa Chiesa si chiama Basilica di Liberio, perche su sabbricata nel suo Pontesicato. Viene nominata Sistina da Sisto III., il quale nel 432. risacendola da' sondamenti la ri-

duffe

fic

altres Ito Sir olonna Ita no-I Sorel I de'SS

ina lim.

Jappelle
Ginference Zoug

John More

John Mor

mar. 2 Ti.

itle,

1,00

llattro e con

meo,

Maria

che

ace. Ver-

e tre "

nella

e Inva

erche

12 d2

la fir luft dusse nella torma presente. Si nomina del Presepio, perche si conserva in essa il Presepio di Nostro Signore, e sinalmente si dice Maggiore, perchè tale è tra tutte le Chiese della Santissima Vergine.

In oggi questa Basilica senza essergli stata tolta la sua antica torma resta quasi tutta ristaurata, e decorata dalla somma Pietà, e Munisicenza del Sommo Pontesice Bened.XIV., con disegno del Cav. Ferdinando Fuga, che ne è stato l'Architetto.

Mirasi la Facciata vagamente ornata con Statue di Travertino, e Loggia destinata per la Benedizione Pontifizia, e dentro di essa vi sono l'antichi Musaici fatti in tempo di Nicolò IV., da Filippo Rossuti, e da Gaddo Gaddi. Nel Portico costrutto di marmi, colonne, bassirilievi, vi è la statua di Filippo IV. Rè delle Spagne gettata in metallo dal Cav-Lucenti,

Nell' entrare considerate il sossitto dorato satto da Alessan' dro VI. coll'oro trasmesso a Roma la prima volta dall' In-

die dal Re Ferdinando, ed Isabella a quest' effetto, ed il Pavimento satto da Eugenio III. di marmi di vari colori, e sopra le 40 gran Colonne, che sostengono la nave maggiore vi sono alcune Istorie del Vecchio, e Nuovo Testamento lavorate in Musaico ordinate da Sisto Terzo.

Il Deposito di Nicolò IV., che a destra vedrete su architettato da Domenico Fontana, e le statue surono scolpituda Leonardo da Sarzana. L'altro di Clemente IX. a sinistra architettato dal Rainaldi, la statua del Pontesice su lavorata dal Guidi, quella della Carità da Ercole Ferrata, e quella della Fede dal Fancelli.

Passate alla prima Cappella nella nave minore della Casa-Patrizi, il Quadro della Beata Vergine, che apparisce in sogno a Giovanni Patrizi, e alla sua Consorte su colorito da Giuseppe del Bastaro.

Nella nuova Cappella ornata di vari marmi con otto Colonne di Porfido venerate il Crocefisso, e la Culla ove giaca que Gesti Bambino nel Presepio, ed altre insigni Reliquie,

come dalla tabella potrete riconoscerle.

Passate poi alla famosa Cappella di Sisto V., architettata dal Cav. Domenico Fontana. I quattro Evangelisti nella volta sono di Andrea d'Ancona, e di Ferdinando d' orvieto. Il quadro di S. Lucia nella Cappelletta a destra ( ove si conserva i Corpi di cinque SS. Innocenti) su dipinto da Paris Nogari e ci l Martirio degl' Innocenti da Gio. Battista Pozzi Il San Girolamo nella Cappelletta incontro è di Salvatoro Fontana. Le Istorie del Vecchio, e Nuovo Testamento nell' Arcone, e in altri luoghi, surono colorite dal detto Nogari, da Giacomo Bresciano, Egidio Fiammengo, ed altri. Il Deposito di Sisto V. su architettato dal detto Fontana. La Statsa del Pontesice su scolpita da Giacomo Valsodino; i Bassirilievi della Carità, e della Giustizia da Nicolò Fiammengo; la Coronazione del Papa da Gio. Antonio Vasoldo, e le Istorie saterali dal sopradetto Egidio Fiammengo.

Dirimpetto è il Deposito di S. Pio V., il Corpo del quale si custo disce nella nobil Urna di metallo dorato. La Statua di detto Pontesice è opera di Leonardo da Sarzana. Le Istodett

(1:

dest

den

gac

nel

Cec

ra,

bern

gran

Ti

lopr:

quati

mi z

cola

Aeng

di ma

facc

tevil

celle.

tare

Corp

tire

()

Mi

Chi

03

lud

èd

12

139

rie laterali sono del Cordieri: la coronazione del Papa è di Silla Milanese: e le altre Istorie laterali sono del sudetto Egidio; la Statua di S. Pietro Martire è del Valsoldo: quelle di S. Domenico è di Gio. Battista della Porta. A i lati di detta Cappella, la Statua di S. Francesco è di Flaminio Vacca: quella di S. Antonio è dell' Olivieri. Nel mezzo vedrete un Altare sotteraneo, dedicato alla Natività de Redentore. Sono in esso Reliquie del sieno sopra il quale giacque Cristo Signor Nostro, delle sasce con le quali su involto nel Presepio. Il bassorilievo sopra il detto Altare, è opera di Cecchino da Pietra Santa. Ammirate poi nell'Altar superiore, dove si venera il SS. Sagramento, il singolarissimo Tabernacolo di metallo dorato, sostenuto da quattro Angeli grandi di metallo simile.

Trasteritevi ad ammirare il magnifico Altare Ponteficio fopra una bell'Urna di Porfido con suo Ciborio sostenuto da quattro colonne parimente di Porfido alte palmi 26., e palmi 3. di diametro con sopra quattr' Angioli di marmo bianco lavorati egregiamente da Pietro Bracci Romano, che sorftengono una gran Corona, Palme, ed altri adornamenti di metallo messo in oro. Osservate il nobil Coro ornato di stucchi, e marmi, con quattro Bassirilievi Istoriati in marmo, che prima stavano nell' antico Ciborio del Gard. Estouteville. Il quadro rappresentante il Presepio su colorito eccellentemente da Francesco Mancini. Sotto del sudetto Altare Pontesicio vi è una piccola Cappella, in cui si venera i Corpi di S. Mattia Apostolo, di S. Epatra Vescovo, e Mar-

tire Discepolo di S. Paolo, ed altre insigni Reliquie,

Pussate nell'altra Nave minore a veder la sontuosa Cappella di Paolo V., tutta coperta di nobilissimi marmi. Su l'Arco principale di essa Baldassar Croce dipinse il Transito di Maria Vergine, il Cav. Baglioni i quattro Dottori della Chiesa; e Ambrogio Malvicino tormò gl'Angeli sotto l'Arco nella volta. Alla destra la Cappelletta di S. Carlo è del sudetto Croce; e alla sinistra quella di S. Francesca Romana è del Baglioni. Osservate il Deposito di Clemente VIII. con la sua Statua, scolpita da Silla Milanese; il quale sece an-

Ammirate poi il bellissimo Altare, situato nella Facciata principale; di cui furono Architetti Girolamo Rainaldi, e Pompeo Cargoni è composto di quattro Colonne Storiate di diaspro orientale, con basi, e capitelli di metallo, i piedistalli di diaspro, ed agata, e finimenti di bronzo; del quale metallo sono parimente gli Angeli, che in campo di lapislazuli sostengono l' Immagine miracolosa di Maria Vergine, dipinta da S. Luca, tutta circondata di pietre preziole. Il Bassorilievo di metallo rappresentante la Fondazione della Chiesa col miracolo della Nave su disegnato da Camillo Mariani, e gettato da Domenico Ferreri. Le pitture sopra, e intorno all' Altare, nel tondo dell' Arcone, e negli ant goli della Cuppola, sono tutte del Cav. d'Arpino; e il rimanente è di Lodovico Civoli; nella Sagrestia particolar architettata da Flaminio Ponzio, il Quadro della Risurrezione del Signore, el'altre pitture, sono del Cavaliere. Passignani.

Andate ora alla Cappella della Famiglia Sforza, architettata dal Buonaroti. In essa il quadro dell'Assunta è opera del Sermoneta; e le altre pitture sono del Nebbia. Appresso è la spaziosa Cappella della Famiglia Cesi, eretta con dilegno di Martino Longhi, nella quale il quadro con S. Catarina è del Sermoneta; i SS. Apostoti Rietro, e Paolo sono del Novara, e le Istorie della Santa sono del Cesi, e del Canini. I Sepoleri de'Cardinali Paolo, e Federico Cesi con urne di paragone, e busti di bronzo, sono pensieri di Fra Guglielmo della Porta. Osservate ancora il nobile Deposito di Monsig. Agostino Favoriti già Canonico di questa Basilica; come pure la memoria eretta a Monsig. Merlini, già Decano della. Sacra Rota, con disegno del Borromini, ed altri sepoleri

infigni.
In dette Navi minori nuovamente ornate di stucchi durati

vi iono altre piccole Cappelle, i Quadri delle quali furono

\* Horte Neve : le non che quelle colofia vomancie de nei aleri via lu ant.

Pl P

0;

il Fa

ere (0)

Pat

no ma

Con dia

pe for

.

1

coloriti da celebri Protessori, e sono la S. Anna da Agostine Masucci: la Santiss. Annunziata da Pompeo Batoni: Il Beato Nicolò Alberti da Stetano Pozzi: Il San Francesco da. Placido Costanzi: Il S. Leone da Sebastiano Ceccarini.

Entrando poi nella Sagrestia architettata da Flaminio Ponzio osservate il deposito dell'Ambasciadore del Congo, satto dal Cav. Bernini; e la Statua del Pontesice Paolo V., opera di Paolo Sanquirico, le pitture, che vedrete nella. Cappella del Coro d'Inverno, sono del Passignani, le scolture del Bernini. La volta di detta Sagrestia, come anche il Quadro di mezzo, sono pitture del medesimo Passignani.

Uscite sù l'altra Piazza della Basilica, ed osservate l'altra Facciata di essa, principiata da Clemente IX., terminata da Clemente X. con disegno del Rainaldi; e la Guglia ivi cretta da Sisto V., che la sece qua trasportare dal Mausoleo.

Scendendo poi dalla detta piazza, e voltando a finistra vi condurrete all' antichissima Chiesa di S. Pudenziana, posta nel principio della Strada Urbana, detta anticamente Vico Patrizio. Fu Casa di S. Pudente, e su onorata colla sua presenza da San Pietro Apostolo, Sotto un' arco di questa Chiesa si vede un pozzo antichissimo, dove si conservano le Reliquie di 3000. Santi Martiri, i Corpi de' quali riposano sotto l'Altar Maggiore, come attestano due Iscrizioni in marmo, l'una vicina alla porta della Chiesa, e l'altra poco lontana dal Pozzo sudetto. L'Altare Maggiore con la sua Cuppola fu dipinto dal Pomarancio. Le statue nell'Altare di S. Pietro, nel quale celebrò il medefimo Apostolo, e perciò fu ad esso dedicato) surono scolpite da Gio. Battista della Porta, La pitt ra dell'Altare vicino al Pozzo; è del Ciampelli. Nella Cappella de' Guetani architettata da Francesco da Volterra, l'Adorazione de' Magi è scoltura dell'Oiivieri: e le altre sono di varj Artefici infigni. Vicino alla Predella del sudetto Altare dalla parte del Vangelo, vedrete la forma dell' Ostia Sagramentale, ivi miracolosamente espressa nel marmo, dove cadde dalle mani d'un Sacerdote, il quale celebrando dubitò, che nella detta Ostia vi sosse il vero Corpo di Gesti Cristo. E governata la detta Chiesa dai Monla

Monaci di S. Bernardo. Dirimpetto vedrete la nueva Chiefa, e Monastero delle Convittrice del Bambino Gesù, in cui fra gli altri pii esercizi s' instruiscono le Zitelle secolari per la SS. Comunione. Fu principiata con architettura di Carlo Buratti, e terminata dal Cav. Fuga, ed e ornata di vari mar-

mi, e stucchi dorati, e vaghe pitture.

Passarete quindi alla Chiesa di S. Lorenzo in Fonte (che su Casa di S. Ippolito Cavalier Romano, e poi Carcere del Medesimo S. Lorenzo) ora rinovata di sabbriche, e di culto dalla Congregazione de' Cortegiani, ivi eretta da Urb. VIII. e percio detta Urbana. Il quadro nell' Altar Maggiore, e l'altro alla destra, sono opere di Gio. Battista Speranza. Salirete quindi sul Viminale (che su aggiunto alla Città dal Rè Servio) così detto dalla copia de' Vimini, da' quali era intralciato, o dagli Altari ivi eretti a Giove Vimineo, Vedessi quivi il Monastero, e Chiesa consagrata a S. Lorenzo detto in Panisperna.

E' tradizione stabilita con autorità di tutti gli Antiquari, che in questo luogo tosse arrostito S. Lorenzo Martire; ma è incerta l'edificazione della Chiesa, e l'etimologia del so-pranome in Panisperna, se pure non deriva da quel l'erpenna Quadraziano, che ristorò le terme di Costantino, come

dimoitra un' Iscrizione riferita dal Fulvio.

Vogliono molti, che in questo luogo tossero le Termo. Olimpiade, dietro alle quali nella parte, che guarda il Quirinale, surono i Bagni di Agrippina Madre di Nerone: e più oltre verso la Suburra, credesi tosse il Palazzo di Decio

Imperadore.

Salirete ora sul Quirinale, e a destra troverete la Chiesa di Santa Agata de'Monaci di Monte Vergine già da' Goti ristorata, e venerata; poi da San Gregorio Magno ridotta al Culto Cattolico, su abbellita con nuova sabbrica, e sossitto da due Cardinali della Casa Barberini. Riposano sotto l'Altare Maggiore di questa Chiesa i Corpi di otto Santi Martiri.

Incontro ad essa vedrete la Chiesa, e Monastero di San Bernardino, presso al quale scrive il Marliano essersi veduto: un residuo d'antico. Tempio, che su stimato di Nettuno. Più oltre è la Villa degli Aldobrandini, ora de' Panfili, piena di belle Statue, bassirilievi, e quadri rarissimi di Tiziano,

Caracci, Corregio, Giulio Romano, ed altri.

Qui credesi tosse il Tempio del Dio Fidio de' Sabini, riputato dalla superstiziosa Gentilità sopra all'osservanza della parola, e perciò invocato ne' giuramenti. Dirimpetto è il Monastero, e Chiesa de' SS. Domenico, e Sisto, ornata di stucchi dorati, e pitture, nel cui Altar Maggiore conservasi un' antichissima, e devotissima Imagine della Beata Vergine. La Cappella della Madonna fu tatta con difegno del Cav. Bernini; e le statue turono scolpite da Antonio Raggi Il quadro dell' Altare di S. Domenico, su dipinto dal Mola quello del Santissimo Crocisisso dal Lantranchi, e quello del-

la Madonna del Rofario dal Romanelli.

0

Ů

Voltate alla destra di questo Monte, che è parte del Quirinale, e andate a vedere la Chiesa di S. Silvettro de' PP. Teatini. La prima Cappella a man finistra quando entraté, su dipinta da Gio. Battista da Novara. Le due Istorie nell' altra di S. Maria Maddalena, co' bei Paesi di Polidoro, co di Maturino da Caravaggio, turono dipinte insieme colla volta, e facciata esteriore dal Cav. d' Arpino. Nella terza la Natività del Signore è di Marcello Venusti; e la volta di Raffaellino da Reggio. Nella nobil Cappella della Famiglia Bandini, architettata da Onorio Longhi, i quattro tondi ne' pieducci della Cuppola, iono del Domenichino, e le statue di S. Maria Maddalena, di S. Giovanni sono dell'Algardi. La volta dell' Altar Maggiore, fu colorita da Gio. Alberti; e quella del Coro dal P. Matteo Zoccolini Teatino le figure sono di Agellio da Sorriento. Dall' altra parte, il S. Gaetano con altri santi della sua Religione, in dipinto da Antonio da Messina: L' ornamento all' Imagine della Beata Vergine nella Cappella seguente è di Giacinto Gimignani; il restante è di Cesare Nebbia. Il quadro nella penultima è di Giacomo Palma Veneziano, e le pitture a fresco sono di Avanzino Nucci, che tece ancora il quadro di S. Silvestro conaltre pitture nell'ultima Cappella. Osservate innoltre due bei Depositi, l'uno eretto al Card. Bentivoglio, e l'altro a Proa Prospero Farinacci samoso Giurisconsulto. Nel Convento osservarete una nobile Libraria, e un vago Giardino, e contiguo a questo un' altro Giardino de' Colonness, ove nel principio del Secolo scorso vedevasi un' avanzo di gran Fabbrica, riputandola alcuni il Tempio del Sole sabbricato da Aureliano; altri il Senacolo delle Matrone, edificato da Esso gabalo; ed altri più veresimilmente il Tempio della Salute, satto per voto da Ciunio Bubulco, e risatto in tempo di Clau-

dio, dopo essersi incendiato.

Incontro vi è il Palazzo già de' Mazarini, ora de' Rospigliosi, sabbricato da Scipione Card. Borghese, sopra le ruine delle Terme di Costantino, con architettura di Flaminio
Ponzio, Giovanni Vasanzio, Carlo Maderno, e Sergio Venturi; ora accresciuto di tabbriche, e di ornamenti. Nella.
Galleria, che è sopra al bellissimo Giardino, vi dipinse a
tresco Agostino Tassi i Pergolati, e i Paesi. Nell' alta Galleria, sono lavori di Paolo Brilli, e Luigi Civoli. Fra lepitture, che vedrete nel Palazzo è celebratissimo il Trionso
dell' Aurora dipinto da Guido Reni. Nel Palazzo versomonte Cavallo, le due Cavalcate nel Fregio sono di Antonio
Tempesta, ed i Paesi del sudetto Brilli. L' Istoria d' Armida, che trova Rinaldo addormentato, è del Baglioni, la
medesima nel suo Carro è del Passignani.

Nell' Appartamento principale tra moltissimi Quadri, osservasi quelli del Rubens, dell' Albani, del Pussino, del Domenichino, di Carlo Maratti', del Caracci, di Guido, del

Lantranchi, del Cortona, ed altri lodati Artefici.

Uscirete poi nella Piazza, dove vedrete due gran Cavalli di marmo, i quali hanno dato il nome di Monte Cavallo a questa parte de Quirinale. Furono scolpiti (come molti vogliono) da Fidia, e Prassitele, che siorirono nel secolo antecedente alla nascita di Alessandro Magno, e surono trasteriti su questa Piazza dalle sudette Terme di Costantino, per ornamento del Palazzo Pontescio. Osservate su la Piazza medesima la nuova Fabbrica delle Stalle Pontificie con disegno dell'Architetto Alessandro Specchi nel sito appunto, ove dicemmo, che era il Tempio del Sole, o della Salute, i cui

e ne

Fab.

O dia

Clau-

lospi-

'I'll

oigic

Ven-

ما

le a

G11.

0,1,0

[00+

1010

mis

1,0

al Do-

), 14

Carall

avallot

oltise

colum

traff

10, 1

Piazzl

n dik

0, 011

ite, i

cui pochi avanzi furono atterrati coll' occasione di detta Fabrica. Scendete poi verso il piano della Città, per la strada resa agevole da Paolo V. e poco diversa dall' antico Clivio della Salute. Nel mezzo di questa vedrete il Palazzo delle Dataria, e dirimpetto quello della Famiglia del Papa, altra volte Convento de PP. Cappuccini; la Chiesa de' quali era quella, che oggi è della Nazione Lucchese, da cui è stata ornata di un bel Sossitto, dipinto da Giovanni Poli, e Filippo Gerardi, ambedue da Lucca. Osservate in essa la Cappella della Beata Zita; dipinta da Lazzaro Baldi, e quella della Presentazione di Maria Vergine, dipinta da Pietro Testa. Nella Cappella della Concezzione, il Quadro dell'Altare, è di Biagio Puccini, il San Frediano a destra è di Francesco del Tintore, il San Lorenzo Giustiniano a sinistra è di Domenico Maria Muradori. Qui fu situato dagli Antiquari il Foro Suario.

Ritornando a piè di Monte Cavallo, trovarete a destra il Monastero delle Vergini, ed a sinistra quello dell'Umiltà, con le loro Chiese nobilmente ornate di stucchi, e pitture.

Passarete all' Oratorio della Compagnia del SS. Crocesisso di S. Marcello, sabricato da' Cardinali Alessandro, e Ranuccio Farnesi con bella Facciata disegnata dal Vignola; e quindi alla Piazza di Sciarra, dove è il nobilissimo Palazzo de' Principi di Carbognano. Nel sito, in cui è la strada, che dalla Fontana di Trevi, conduce a Piazza di Pietra, vi tu l'Arco Triontale eretto a Claudio Imperadore per la Vittoria Brittanica.

Volgetevi poi all' Oratorio di San Francesco Saverio, al quale è prossimo il bellissimo Tempio di S. Ignazio Fondatore della Compagnia di Gesù, eretto da' sondamenti dal Cardinal Ludovisio. S' impiegarono in architettarlo il P. Grassi Gesuita, il Domenichino, e l'Agardi. Ammirate l'Aitar Maggiore, e la Tribuna, e la Volta dipinte a maraviglia, con figure, e prospettive dal Padre Pozzi Gesuita, che disegnò anche le nuove Cappelle della Santissima Nunziata, e S. Luigi Gonzaga, composte di fini e preziosi marmi, con Bassirilievi, Statue, e metalli, che rendono due delle più K



cetebri, e ben intele Cappelle, che fiano in Roma. Marasi nel suo Altare il detto Beato scolpito da Monsú le Gros. Il Bassorilievo della Santissima Annunziata nell' altro è lavoro di Filippo Valle, e gli Angeli sono opere di Pietro Bracci. Vicino alla sudetta Cappella vedrete l'altra per nuova, e di fini marmi, eretta a San Giuseppe dal Signor Cardinal Giuseppe Sacripante. In essa il Quadro dell'Altare e uno de' laterali sono opere di Francico Trevisani, e l'altro di Giuseppe Chiari: La Cuppola della sudetta Cappella su dipinta da Luigi Garzi. Osservate ancora il nuovo, e ricco Deposito alzato a Gregorio XV., unito a quello del Cardinal Ludovico Ludovisi; le cui Statue, e Scolture sono di Monsu Menò, e Monsú Le Gros sudetto.

Avanzatevi alla Chiesa di San Mauto accanto al Seminario Romano di Convittori, ed Alunni, governato da' Padri della Compagnia di Gesù. Quindi vi condurrete alla Piazza della Rotonda, in cui vedrete una bella Fontana sattavi da

Gre-

## SETTIMA.

Gregorio XIII. con architettura di Onorio Longi; e Clemente XI, vi alzò l'Obelisco Egizio, che stava innanzi alla sudetta Chiesa di S. Mauto, ornata dall' Architetto Filippo Barigioni.



Entrate poi nel famosissimo Tempio detto dagli Antichi il Panteon, eretto da M. Agrippa nell' anno quartodecimo di Cristo Signor Nostro, e dedicato secondo alcuni, a Giove Ultore, a Marte, e a Venere; secondo altri, a tutti gli Dei. Fu questo percosso, ed arso dal Fulmine sotto l'Imperio di Trajano, e su ristorato da M. Aurelio, e susseguentemente da Settimio Severo, avendo patito l'incendio sotto l'Imperio di Comodo. La Cuppola, e il Portico erano coperti di mettallo, e ne sorono spogliati da Costanzo Nipote di Fraclio l'anno 636, per lo che poi minacciando ruina, su ristorato da Eugenio IV., e da altri Pontesici, particolare K 2

lavon nacii a, et

0 6

i Gi

pia

)epl

alb

dor

11121

Gi

mente da Alessandro VII., il quale sece abbassare la Piazza, che per le ruine, reneva sepolta non poca parte del Portico Osservate la magnificenza del detto Portico, fornito di grosse Colonne, oltre le quali vi erano Travi di bronzo, che da Urbano VIII. nell' anno 1627. furono convertiti in ornamenti della Basilica Vaticana, e in Artigliaria del Castello S. Angelo. Osfervate ancora la gran Porta di bro.120, riltorata da Pio Quarto, ed ultimamente con gli stipiti, e cornicioni di marino di un sol pezzo. Entrate poi nel Tempio ediosservate la sua ampiezza, e magnificenza: Il Pontefice Clemente XI. ha fatto ripulire i preziosi marini, che l'adornano; con tarvi aggiungere quei, che mancavano, di marmissimili, che al presente si vede nell'Altar Maggiore; dove parimente sece collocare la miracolosa, e divota Imagine della Beata Vergine, secondo alcune antichissime tradizioni dipinta da S. Luca, la quale prima in altro Altare si venerava. Nella Cappella dedicata a S. Giuseppe, la statua del Santo tu scolpita da Vincenzo de Rossi: le pitture laterali sono del Cozza: le superiori sono del Peruzzini, e l'altre sono parimente di valenti Uomini. Tutte le statue, ebalsirilievi, che si vedono nella Cappella de' Corbinelli, sono opere di Andrea Contucci dal Monte S. Sovino. Nelle altre Cappelle, o Altari vedrete diverse statue di buona maniera; fra le quali quella, che rappresenta la SS. Vergine, è di Lorenzetto. Furono sepolti in questa Chiesa Giovanni da Udine primo Dipintore di Grottesche; Pierino del Vaga; Taddeo Zuccheri; Raffaello d' Urbino, e altri celebri virtuosi, da' quali sono qui le memorie sepolcrali. La testa del sudet-20 Zuccheri fu scolpita da Federico suo Fratello quella di Flaminio Vacca tu lavorata da lui medesimo, i ritratti inmarmo del sudetto Raffaelle, e di Annibale Caracci, tono opere di Paolo Naldini. Dell'anno 607. Bonitazio IV. ima petrò questo Tempio da Foca Imperadore, e lo dedicò al culto del vero Dio, della sina SS. Madre, e di tutti i SS. Martiri'. Il medesimo Papa prese da molti Cimiteri di Roma 28. Carri di Corpi di SS. Martiri, e li ripose in questa Chiesa, la quale perciò iu chiamata S. Maria ad Martyres. Ordinò poi Gren

Gregorio IV. circa l' 830., che si celebrasse il giorno sessivo di tutti i Santi : e perciò anche a tutti i Santi su dedicata, e gode molte Indulgenze. Questo magnisico Tempio che conservava nella volta e nel tamburro la sua veneranda antichità e stato ristorato col imbiancamento, e con pitture nel Pontesicato di Benedetto XIV. In un' angolo della Piazza vedrete il Palazzo de' Crescenzi.

## GIORNATA OTTAVA

Dalla strada dell'Orso a Monte Cavallo, e alle Terme Diocleziane.



el Portic

to di gro

1120, 0

i in oraș

I Callell

20 , rih

i , e com l Tempin

Politefic L'ado

dime

re ; do Imag

adizio

vene

tua del

iteral

alte:

e bal-

10:10

e altr

mera

dilo

la []]

rtyai

fed?

ellai

tilu

, ios V.io

dicha

ela

Strada dell' Orso. Giungerete in Piazza Nicosia. e vedrete il Colleggio Clementino eretto da Clemente VIII., e governato da' PP. della Congregazione Somasca, nel vicolo a sinistra di esso la Chiesa di S. Gregorio de' Muratori. Di qui an-

darete alla Chiefa Parrochiale di S. Ivo della Nazione Brittanica, nella quale sono Reliquie del detto Santo, e dell'A. postolo S. Andrea: indi per la Piazza della Scrosa voltando a sinistra vi condurrete alla Chiesa di S. Antonio de' Portughesi, fabbricata con architettura di Martino Longhi, nuovamente ornata di facciata, e ampliata con nobile Altar Maggiore, il di cui quadro è opera di Giacinto Calandrucci, il quale sece anche il Santo Precursore nella vaga Cappella. de i Cimini. La Beata Vergine col Figlio morto, dipinta nell' Altare della Crociata è di Pellegrino da Modena; e la Santa Elisabetta nella Cappella incontro, è del Cav. Celio, Ritornando poi su la strada a cui sa cantone il Palazzo de Pegni, e più oltre quello de i Casali; e vi troverete innanzi al Monastero, e Chiesa delle Monache di Campo Marzo. In questa bellissima Chiesa venerarete un'Imagine della Beata Vergine, trasportata di Grecia; e osservarete gl' Altari di S. Gio. Battista, dipinto da Pasqualino Marini; e di S. Be-

K 3

nedete

nedetto, da Lazzaro Baldi. Poco lontano è il Palazzo destinato per la Residenza degli Ambasciatori del Gran Duca di Toscana ora ristorato con nuova facciata, e nel vicolo contiguo è la piccola Chiesa di San Biagio de'Matarazzari. Proseguite per la strada maestra, e troverete la Chiesa Parrocchiale di S. Nicola, detto de' Perfetti, uffiziata da PP. Domenicani di Lombardia, e i Palazzi de' Cremoni, Orfini, e l'altro della Marchefe Girolama Pallavicini Montori, lasciato alla Chiesa della Madonna di Loreto de' Marchigiani. Sotto la nuova fabbrica che incontro avete, giaceva sotto terra un Obelisco rotto alto palmi 101. fatto in Egitto dal Rè Sesostri, il quale cominciò a regnare secondo il computo del Mercati 1004. anni avanti la Venuta del Redentore. Augusto lo trasportò da Eliopoli, e lo alzò nel Campo Marzio accomodato in modo che dimostrava in terra con la sua ombra sopra righe di metallo incastrate in marmo, quanto sossero lunghi i giorni, e le notti per tutto l' anno, come riferisce Plinio lib. 36. cap. 10. Il Pontefice lo tece cavare e collocare nel Cortile del Palazzo infaccia, detto communemente la Vignaccia.

Voltando poi a mano destra vedrete la Chiesa di Santa Maria Maddalena de' PP. Ministri degl' Intermi disegnata da Carlo Quadri Romano, essendo vagamente ornata di marmi stucchi, e intagli dorati, e pitture. Il quadro con la Santa Tistolare nell' Altar Maggiore su colorito da Antonio Ghirardi, la nobil Cappella di S. Cammillo di Lellis, su architettata da Francesco Nicoletti Siciliano, il quadro dell' Altare lo dipinse Placido Costanzi; e Sebastiano Conca vi sece i laterali; e la volta, gli Angeli in marmo sono lavori di Pietro Pacini, sotto l' Altare riposa il Corpo del sudetto Santo, e nella vicina Cappelletta è il Santissimo Crocesisso. Mattia, de' Rossi, e Francesco Bizzaccheri architettorono l' altra di San Niccolò di Bari, che vi su colorito dal Baciccio; e il S. Lorenzo Giustiniani da Luca Giordano, le statue di mar-

mo scolpite da Paolo Morelli, ed altri.

Passate al Colleggio, e Piazza dei Capranica, alla Parrocchiale di S. Maria in Equirio) corrottamente chiamata in Aquiro

Aquire

Aquiro) la quale ebbe tal nome da i Giuochi Equirj. che si tacevano co i Cavalli nel vicino Campo Marzio. Fu edificata la detta Chiesa dal Pontefice Anastasio I. nel luogo, dove si crede fosse il Tempio di Juturna, e su poi rifatta dal Card. Antonio Maria Salviati con disegno di Francesco da Volterra. Congiunta vi è la Casa degl' Ortani, ed il Colleggio Salviati.

In questa Piazza, o nel suo contorno surono i Septi, dove facevano l'elezione de'Magistrati. Lepido la nobilitò con Portici, e Agrippa con marmi, chiamandoli Septi Giuli in

onore d'Augusto.

2220 de

an Duca

olo con-

ri. Pro-

Parroc-

PP. Do-

Orline

ori de

ngiani.

a fotto

tto dal

mputo . Au arzio R OMY o tole rijee colu men.

a Mar adio. mathi ita Tie irard ettati are li late ietri to ttia tra f

; ei

imat

21100

المالا

Per la strada detta de'Pastini, presso la quale su la Villa.



Publica, anderete in Piazza di Pietra, così detta (secondo Flaminio Vacca ) dalla quantità delle pietre tolte all' antico edefizio stimato da molti la Basilica di Antonino, e da altri il Tempio di Nettuno, e Portico degli Argonauti, fatto da Agrippa. Le Colonne scannellate, il fregio di tale edifizio

K 4

ier-

servono ora di ornamento alla Facciata della Dogana delle merci, che si conducano per terra, fatta da Innocenzo XII.

con disegno del Gav. Francesco Fontana.

E avanzandovi verso piazza di Sciarra, passarete per la. strada delle Muratte, dove è l'Ospizio de' Monaci di Santa Croce in Gerusalemme; indi alla Piazza della Fontana di Trevi.

Essendo degno d'ammirazione il nuovo Prospetto della. vaga fontana di Trevi abbellita da Clemente XII., e da Benedetto XIV. con disegno di Nicolò Salvi Romano avendolo unito con fommo studio al Palazzo dell' Eccellentissima Ca-



sa Conti; vedendosi nella gran nicchia la Statua dell' Oceas no sopra un Carro di Conchiglie tirato da due Cavalli marini che vengono guidati da due Tritoni scolpita dal Bracci. La coviosità dell'Acqua che sorge da un sol tonte, che serpeggiando ne va formando molte altre, rendendo molta curiosità in mirarle; cadono queste in una gran Vasca, la quale vicia viene raechiusa con sedili, e colonne per godervi il sresco ne' calori dell' Estate.

La denominazione di Trevi vogliono che derivi dalla parola Trivio corrotta dalle tre vie, è che dall' antica fonte scorgeva l'acqua da tre bocche, su nominata anche vergine perchè cercandosi (al riserir di Frontino) d'alcuni soldati assettati, su a loro additata da una Donzella. Il primo che la condusse da otto miglia lontano da Roma per la strada di Palestrina su Marco Agrippa doppo il terz'anno del suo Consolato, è la denominò Augusta per onorarne l'Imperadore, su poi distrutto l'aquedotto da Cajo Cesare, indi risatto da Tiberio Claudio, essendosi poi rovinato se ne restò privi per mille, e più anni, sin tanto che il Pontesice Pio IV. nel 1560, ne ristaurò i condotti risarciti poi da altri Pontesici.

Tenendovi a man sinistra, troverete il Palazzo de i Carpegna, riattato con disegno del Borromini: indi quello de Pansili s'abbricato con architettura di Giacomo del Duca. Ritornando su la Piazza, vi condurrete al Convento, e Chiesa de'SS. Vincenzo, ed Anastasso, ristorata dal Card. Ma-

zarino coll' opera di Martin Longhi.

20 XII.

per la

i Santa

tana di

della

da Be

ndolo

a Cas

Salirete ora a vedere il Palazzo Bonteficio di Monte Cavallo incominciato da Gregorio XIII. con architettura di Flaminio Pontio, e Ottaviano Mascherino; e proseguito da Sisto V., e Clemente VIII. sinchè Paolo V. lo perteziono con la giunta di una gran Sala, Stanze, e nobilissima Cappella. Indi lo ridusse in Isola Urbano VIII. circondando il giardino di mura, e Alessandro VII. vi aggiunse commodi Appartamenti per la Famiglia Pontesicio, come pure hanno satto altri Pontesici

Entrando per la porta principale di detto Palazzo, la vedrete accompagnata da due Colonne di marmo, che sostengono una Loggia di Travertini destinata per le publiche Benedizioni, le statue de' SS. Pietro, e Paolo ivi poste surono scolpite da Stetano Maderno, e la superiore della Vergine col Bambino su scolpita da Pompeo Ferucci:

Passate nel gran Cortile, tutto circondato di Portici, la cui lunghezza è di passi 150. Vedrete in esso un nobile Oriuo-



lo con un' linmagine della Beata Vergine lavorata a Mulaico da Giuseppe Conti con disegno di Carlo Maratti. Contiguo al detto Cortile è un bellissimo Giardino, che ha di giro circa un miglio; e sono in esso Viali, Passeggi, Prospettive Fontane, Scherzi d'acque, e tuttociò, che può desiderarsi d'amenità, e di magnificenza. Vi è ancora un Gabinetto ornato di Musaici, che chiamasi il Monte Parnaso; e un' altro Monticello, sul quale siedono Apollo, e le nove Muse co i loro Strumenti muficali, che ricevono il suono dagli artifiziosi giuochi dell' acque.

Ascendete poi la magnifica Scala, che dalla parte sinistra conduce agli appartamenti Pontefici; e dalla destra alla. nobilissima Sala Paolina riccamente ornata di un Sossitto intagliato, e dorato, e di un Pavimento di stimatissime pietre. Dipinsero nel Fregio della medesima diverse Istorie del Vecchio Testamento i primi pennelli di quel tempo. La parte verto la Cappella, e l'altra incontro furono dipinte dal Cav. Lantranchi; gli altri due lati verso la Porta, e verso le te-

nestre

nestre, surono dipinti da Carlo Veneziano. Il Bassorilievo di marmo, in cui si vede Nostro Signore che lava i piedi agli Apostoli, lavoro di Taddeo Landini. La detta Cappella è ampia, e magnifica; la sua volta su ornata di stucchi dorati dall' Algardi, edaltri.

Nell'Appartamento contiguo ad esse sono molte Camere, i fregi delle quali furono dipinti da Pascale da Jesi, accettuata la piccola Stanza verso la Loggia, che su dipinta da An-

nibale Caracci.

Appresso è una nobile Galleria con buone pitture rappresentanti molte Istorie Sagre. Giovan Francesco Bolognese vi dipinse il Roveto ardente, Gio. Miele espresse il passaggio degli Ebrei nel Mare Rosso; Il medesimo Giovanni Francesco Bolognese sece la Terra di Promissione; e l'altra Istoria del passagio sudetto su colorita da Guglielmo Borgognone. Il Gedeone, che dal Vello d'una Capra cava la ruggiada, fu dipinto da Salvator Rosa; e il David col Gigante Golia e di Lazzaro Baldi. Dipinse Carlo Cest il Giudizio di Salomone ; e l' Istoria del Rè Ciro su colorita da Ciro Ferri, che dipinse ancora l'Annunciazione, la Natività di Nostro Signore vi su dipinta da Carlo Maratti. Egidio Scor Alemano vi dipinse la Creazione dell'Uomo. Gio. Angelo Pannini vi colori il Discacciamento di Adamo, ed Eva dal Paradiso Terrestre. Il Sagrifizio di Abele è del sudetto Scor, l'Arca di Noe e di Paolo Scor Fratello d' Egidio il quale dipinse ancora il Diluvio : e il Sagrifizio di Abramo è pittura del sudetto Pannini. Ilac, e l'Angelo sono del sudetto Giovanni Francesco Bolognese, e Giacob, ed Esau sono di Fabrizio Chiari Romano: e finalmente il Giuseppe è opera dello stesso Bolognese.

Dalla parte dove si entra nella Galleria, Francesco Mola dipinse Giuseppe Ebreo co' suoi Fratelli: le sigure, ed altri ornamenti di chiaroscuro, che si uniscono tutte le descritte pitture, sono del Chiari, del Pannini, e del Cesi: lè pro-

spettive, e Colonne, sono de sudetti Scor.

Negli Appartamenti sotto l'Oriuolo vedrete una piccola-Galleria, ornata da Urbano VIII, co' disegni delle sue Fabris briche, accompagnate da belle vedute, e Paesi con pensieri del Bolognese sudetto; che dipinse ancora l'altra Galleria.

minore contigua insieme con Agostino Tassi.

Gli Appartamenti fatti da Gregorio XIII. hanno quantità di Stanze con Suffitti dorati, e fregi del Cav. d'Arpino: che dipinse ancora in una Cappella ivi esistente diverse Istorica di S. Gregorio Magno, Sono in dette stanze molte pitture a fresco nelle muraglie, e ad oglio ne' Quadri assai buone, e stimate. Nell'altro Appartamento, che corrisponde sul Giardino dalla parte di Levante, vedesi una piccola Cappela la in torma di Croce Greca, dipinta da Guido Reni, il quav le tece anche nell'Altare il Quadro della Santissima Nunziata e tutte l'altre pitture sono lavori bellissimi dell'Albani. Nella Volta della gran Sala, dove si tiene il Concistoro Publico, dove termina il giro del vastissimo Palazzo, vedrete una persetta prospettiva di Agostino Cassi, e diverse Virtù colorite da Orazio Gentileschi: ed inoltre molti Cartoni d' Istorie Sagre, fatti da Andrea Sacchi, da Pietro da Cortona, e da Ciro Ferri, ed altri.

Riuscendo poi sulla Piazza, a man sinistra avete in prospetto la nuova, e maestosa Fabbrica del Palazzo della Consulta satta erigere da Clemente XII. con architettura del Cav. Fuga per abitazione del Card. Segretario de Brevi, e Segretario della Consulta con i loro Ministri, ed altri. Nella sommità di esso vedesi nel mezzo della Balustrata di travertino l'Arme del sudetto Pontesice sostenute da due Statue rapresentanti due Fame; e sopra li trè Cartoni ornati di Statue, e Trosei Armigeri, ne laterali de' quali servano uno per Corpo di Guardia de' Cavallegieri, e l'altro per le Corazza, avendovi anche le abitazioni, e sotto di esso Palazzo

stalle per la loro Cavalleria.

Quindi uscito entrerete nella Strada, che 'incomincia col Monastero delle Monache di S. Maria Maddalena dell'Ordine di S. Domenico; e conducendovi a quello delle Monache Cappuccine, appresso al quale su l'antichissimo Tempio di Quirino (così Romolo su chiamato dopo la sua morte) so vrastante alla soggetta Valle; avendo data occasione d'alzarli



eria .

antita

1 che

tata Velco,

zarli tal Tempio Giulio Proculo, allorche sece credere all' addolocata Plebe essergli apparso esso Romolo in quella. Valle circondato di maestà sovrumana.

Più oltre è la Chiesa di S.Andrea del Noviziato della Compagnia di Gesù edificata da i Principi Panfili con disegno del Bernini. La vedrete tutta sornita di bellissimi marmi convolta dorata, e ornata di Figure satta da Antonio Raggi. Nell'Altar Maggiore il Quadro con S. Andrea è del Borgognone. A destra la Cappella di S. Francesco Saverio su dipinta da Baciccio; e l'altra contigua da Giacinto Brandi. Incontro è l'Altare del B. Stanislao Polacco, dove riposa il suo Corpo; e il Quadro su dipinto da Carlo Maratti. Nell' ultimo Altare il Quadro principale è di Ciro Ferri. Annessa vi è una nobile Sagressia.

Alla stessa mano è l'Ospizio de Carmelitani Scalzi di Spagna con la loro Chiesa dedicata ai SS. Gioacchino, ed Anna, e appresso la Chiesa di S. Carlo de i Risormati Spa-

gnoli

FI PIN

gnoli del Riscatto, sabricata con ingegnoso, e vago disegno del Borromini.

Giunto dove nelle quattro cantonate sono altre tante Fontane, che danno nome al luogo; voltando a destra, vi vedrete subito innauzi il Palazzo del già Card. Massimi, poi del su Card. Nerli, oggi della Famiglia Albani, la quale mediante l'opera di Filippo Barigioni lo ha modernamente ampliato, e rinovato, incorporandovi il contiguo Palazzino del Duca Bonelli. Le pitture antiche nelle volte sono di Nicolò degli Abecci; le moderne sono di Paolo de Mattei, e di Giovanni Odazi, L'Apollo, che seguita Daine è opera di Nicolò Pussino, l'Ercole, che uccide il Serpente è di Annibale Caracci, e i Paesi sono di Claudio Lorenese.

Oltre le Iscrizioni, e Statue, che erano in detto Palazzo fin dal tempo del sudetto Card. Massimi celebre Antiquario, vi sono ora in gran numero Busti, Statue, e Lapide antiche raccolte da molte parti del Mondo dal Sig. Card. Alessandro Albani. Evvi ancora un Musco di metalli, medaglie, ed altro. Vi sono molti Quadri de' più Celebri l'ittori, e finalmente si vede unito in un solo Gibinetto di più vago, e piamente

cevole può vedersi in genere di Pitture.

Nella Libreria, che è tornita di circa 3000. Libri, moltissimi de i quali sono Libri delle prime edizioni, vi è una
raccolta insigne di Volumi, che contengono quanto di più
bello, e più curioso si è mai stampato con figure intagliate
in Rame, ed in Legno. Vi sono moltissimi Tomi, in cui
veggonsi disegnate a penna le Antichità di Roma. Vi è una
preziosa quantirà di Tomi disegnati originalmente da' primi
Maestri della pittura, miniature, e lavori simili, finalmente moltissimi manoscritti, ed opere inedite.

Incontro al detto Palazzo è l'Ospizio de'Risormati Francesi del Riscatto, e la loro Chiesa dedicata a S. Dionisio. Voltando a sinistra, entrerete nel vicolo, che va nella Valle di Quirino, così detta dal Tempio di Romolo, e della savolosa apparizione, che già dicemmo; oltre di che vi su ancora un Portico, detto parimente di Quirino. Quivi vi è l'antichissima Chiesa di S. Vitale, con una Porta bellissima

di Noce intagliata mirabilmente con Figure, ed altri Bassirilievi. E' governata questa Chiesa da' Religiosi della Compagnia di Gesù, che vi hanno appresso un bellissimo Giardino.

Ritornando su la Strada maestra, osservate i nuovi edifizi di essa; il Palazzo, e Giardino de' Chigi, e la Chiesa, e Colleggio de' Canonici Regolari Fiammenghi di San Norberto dell' Ordine Premostratense; incontro alla quale è la Chiesa della Madonna della Sanità, e la Chiesa, e Ospizio

de' PP. di S. Paolo primo Eremita.

legni

Entrate poi nel sontuoso Giardino tabricato da Sisto V. già goduto dalle Famiglie Peretti, e Savelli, ed ora degli Eredi del Card Negroni. Da esso potrete uscire nella Piazza detta di Termini dalle Terme Diocleziane che ivi in parte si veggono; sabbrica di stupenda magnisicenza. Furono edificate dall' Imperadore Massimiano in sett'anni (coll'opera di quaranta mila Cristiani, che per ricompensa da questo crudelissimo Tiranno ne ottennero la Palma del Martirio); e surono da esso lui chiamate Diocleziane in onore di Diocleziano suo Compagno nell' Imperio. La superba Galleria di queste Terme costrutta di maravigliose Colonne di Granito antico; su convertita in divota Chiesa, nominandosi la Madonna degl'Angeli, ussi ata da' Monaci Certosini concessagli da Pio IV. Fu ristorata, e riddotta in sorma di Croce Greca da Michel'Angelo Buonaroti.

Vedesi questa Chiesa in oggi stabilita tutta all' uso moderno, colorita, e ornata di vaghissime Cappelle, e stucchi, con i Quadri trasportativi dalla Basilica Vaticana. L'Inventore di si bell' Opera n'è Luigi Van-Vitelli Architetto.

Avanzandovi nella Nave traversa, ed osservate sopral'Arco l' Ovato rappresentante il Padre Eterno colorito dal Trevisani. Il primo Quadro a mano destra, in cui vi espresse la Crocissione di S. Pietro Nicolò Ricciolini: La caduta di Simon Mago nel contiguo è del Cav. Vanni: Il Quadro nella Cappella grande dell' Altare del B. Nicolò Albergati, è opera d'Ercole Graziani Bolognese, e i due laterali sono del sudetto Trevisani: seguendo il giro. Il Quadro che rappresenta la Tebaide è copia del Cav. Baglioni, l'altro con S. Girolamo è del Muziani, proseguendo verso l'Altare Maggiore la presentazione al Tempio è del Romanelli. Il Martirio di S. Sebastiano è del Domenichino. La Tribuna di detto Altar Maggiore, in cui si venera l'Immagine della

Beata Vergine è opera di Monsu Daniele.

Dall' altra parte il Quadro col Battesimo di Nostro Signo. re è di Carlo Maratta post. in opera da Sebastiano Cipriani. Il Signor Brunone nel Quadro dell' Altare su colorito da Gio. Odazi, i laterali sono del mentovato Trevisani. I quattro Evangelisti nella volta sono di Andrea Procaccini. Gli otto Quadri, che veggonsi accanto i Fenestroni surono coloriti dal sudetto Ricciolini. Nelle Cappelle minori quella della. Beata Vergine con diversi Santi, e Sante è del Baglioni. Nell' altra incontro il Quadro con Gesù Bambino corteggiato dagl' Angioli è di Domenico da Modena, e le altre pitture sono di Giulio Piacentino, e di Enrico Fiammengo, che dipinse ancora quelladella Maddalena. Giacomo Rocca Romano colori nella Cappella incontro il Crocifisso con-San Carlo, e altre figure. Vi sono ancora molti Depositi d' Uomini illustri, e tra gl'altri quello del celebre Pittore, e Poeta Salvator Rosa, e l'altro di Carlo Maratti tamoso nella Pittura.

Accanto vi sono i Granari, fatti su le ruine delle medesime Terme da Gregorio XIII., e dirimpetto un' altro nuovo

Granarò fattovi da Clemente XI.

Vedrete più innanzi la Fontana dell'acqua condotta da. Sisto V., ornata di Colonne, di Archi, di Scogli, stra quali stra rilevato in marmo un Mosè, che con la verga percote un sasso. L'acqua precipita con tre ampie bocche in bellissime Conche: che hanno su l'argini quattro Leoni di marmo. Da man dritta si vede in bassorilievo il Sacerdote Aron, che conduce il Popolo all'Acque, dall'altra parte è scolpito Gedeone, che guida l'Esercito al Fonte.

Passato il sudetto Fonte vedrete l'ornatissima Chiesa dedicata alla Madonna detta della Vittoria, in occasione della. Vittoria ottenuta a Praga contro gli Eretici. Fu architettata 'alt

ulti

lla

ni,

Mi

11011

ote

10 m

chi

questa Chiesa da Carlo Maderno, e la sua Facciata da Gio. Battista Soria. Sono in essa nobili Cappelle ornate di stucchi dorati, di fini marmi, e di buone pitture. Il Quadro nel primo Altare alla destra è di Gio. Battista Mercati. Nel secondo la Beata Vergine, e S. Francesco, i dui Quadri laterali sono del famoso Domenichino. Il Mezzorilievo coll'Assunzione di Maria Vergine nel terzo è di Pompeo Ferrucci Fiorentino. La Cappella di S. Giuseppe nella rociata è disegno di Gio. Battista Contini. Le statue furono scolpite da Domenico Guidi, e le pitture della Cuppola sono di Gio. Domenico Perugino. La Sagra Immagine di Maria nell'Altar Maggiore è circondata di molte gioje di gran valore donate da alcuni Imperadori della Cafa d'Austria, e da altri Sovrani. La Cappella di S. Terefa nell' altra parte della. Crociata è disegno del Cav. Bernini, che scolpì ancora la Statua della Santa, e dell' Augelo, e le pitture sono dell' Abbatini. Il Quadro dell'Altare seguente è opera del Guercino Il Crocefisso e il Ritratto, che gli sta intorno, sono di Gui do Reni. Le figure a fresco sono di Gio. Francesco Bolognese. La terza Cappella su dipinta da Nicolò Lorenese con le Istorie del Beato Giovanni della Croce. Il Cristo morto con' la Beata Vergine, e S. Andrea nell' ultima è opera del Cav. d'Arpino. Contiguo alla Chiefa è un bel Convento de' PP. Riformati Carmelitani, e in esso un vago, ed ampio Giardino.

Quivi fu il Foro di Salustio: e nella Valle soggiacente erano i suoi Orti deliziosi, e celebri per i diporti de Cesari. Aureliano vi sece un gran Portico, che congiungeva al Pincio il Quirinale. Nel più angusto della medesima Valle si vedevano anticamente i vestigi di un Circo con Obelisco rotto nel mezzo, il quale oggi vedesi eretto nell'Orti Lodovisiani. Questo Circo chiamasi di Salustio perche era prossimo agli Orti di esso, serviva per i Giuochi Appollinari, quando il Circo Flaminio posto in sito depresso, era impedito per le inondazioni del Tevere. Uscito di detta Chiesa, ve ne anderete a quella di S. Bernardo eretta in un Calidario, che era negl'angoli delle Terme Diocleziane, dove è anco-

ra l'abitazione de' Monaci di detto Santo.

Dirim-

المناه الماموع

Dirimpetto vedrete il Monastero, e Chiesa di Santa Sur Sanna, già Casa paterna della medesima Santa. Il Card. Ru-Ricucci la ornò di bella Facciata con disegno del Maderno: come anche di Cappelle, pitture, Le Statue di Stuccho, che tramezzano le mura di detta Chicia, sono del Valsoldo: e l'Istoria della casta Susanna Ebrea vi su dipinta da Baldassar Croge. Il Quadro nell'Altar di S. Lorenzo Martire fu colorito da Cesare Orvieto, e le Pitture laterali da Giovanni Battista Pozzo Milanese. Il Quadro dell'Altar Maggiore è opera di Tomaso Laureti Siciliano, la Tribuna di Cesare Nebbia; il Coro dal sudetto Baldassare, e di Paris Nogari, Fra molte Sagre Reliquie vi è il Corpo di questa S. Vergine, e di S. Gabinio suo Padre: parte del Corpo di S. Felicita, delle Reliquie di S. Andrea, e di S. Simone Apostolo, di S. Luca Evangelista, e de' SS. Innocenti, delle Vesti del Siunore; e della Beata Vergine, e del Legno della SS. Croce, Più oltre vedrete la Chiesa di S. Cajo Zio di Santa Susanna; fabbricata da Urbano VIII., nel luogo dove fu la Cas sa del detto Santo Pontefice. Qui era il Vico di Mamurio, così nominato da una Statua di Piombo, ivi eretta a Mamurio celebre artefice dagl'Ancilj . Seguono le Chiese, e Monasteri di Carmelitane Scalze, dette dell' Incarnazione, e Barberine bounce of the first the consequence and the

Ritornate alle quattro Fontane, scendendo troverete anan sinistra il Collegio Scozzese, eretto per la Gioventù di

quella Nazione, e dato in cura a' PP. Gesuiti.

Entrando poi nella Strada contigua, troverete il Collegio de Mattei: e poco più oltre la Chiesa di S. Nicola in Arcio-ne Offiziata da' PP. Serviti, dove su l'antico Foro, e Vico Archimonio. Non molto sontano è il Collegio de' Maronio ti sondato da Gregorio XIII.

a received and a received and a received and

## GIORNATAIX.

Dal Palazzo Borghese a Porta del Popolo,
e a Piazza di Spagna.



Santa Sa

Card, Ru-Maderno ;

iuccho, che

alfoldo : c la Baldaffu

ire in colo-

Gioyano

Maggioral

di Cesare

s Nogari,

. Vergina

Felicita.

folo, di

ti del Sii. Groce, la Sufanfii la Caamurio, a Mamiane, e Bat-

ioventii I

l Collegio in Arcio , e Vico Maroni

GIOR.

L bellissimo Palazzo del Principe Borgnese su architettato da Martin Longhi, e Flamminio Ponzio. Nel suo Cortile circondato di portici, sostenuti da cento Colonne di marmo antico; osserverete diverse Statue, e specialmente quella di Giulia Faustina, e di una Amazone. Vedrete poi la sua Scala

molto singolare, essendo tatta a ciocciola di un sotratto con dilegno di Bramante.



Adornano l'Appartamento sul pian terreno moltissime Pitture de p'il celebri pennelli, di Tiziano, di Rassaele, del L 2 Cav. Gav. d'Arpino, del Caravaggio, di Leonardo da Vinci, de l'Dossi di Ferrara, del Vasari, di Scipione Gaetani, di Fra Sebastiano del Piombo, del Barocci, di Giorgione, di Andrea Sarto, di Giulio Romano, di Annibale Caracci, del Zuccheri, di Giovanni Belino, del Domenichino, di Pietro Perugino, dell'Albani, del Rubens, di Pompeo, del Gentileschi, di Guido Reni, di Michel'Angelo, ed altri molti. Vi vedrete ancora un nobilissimo Bagno di Porsido, e una bellissima Tavola di Diaspro Orientale.

In una Sala contigua ornata di stucchi, e Musaici, vedrete diversi Specchi con figure di Ciro Ferri, e con fiori dello Stanchi, Brugoli, ed altri eccellenti Pittori; due Fontane di Alabastro, e varie Teste degli antichi Cesari in porfido.

Nell'ultima Camera osservarete un gran numero di Quadri piccoli, assai stimati, di Guido Reni, di Leonardo da Vinci, di Alberto Dureto, di Rassaele, del Corregio, di Luca Olandese, di Paolo Veronese, di Pietro Perugino, di Giuseppe d' Arpino, di Annibale Caracci, del Caravaggio, ed altri Sonovi ancora alcuni Specchi dipinti da Mario, e dal Brugoli sopraddetti.

La Sala, che segue, su dipinta dallo Stanchi, e l'Appartamento de'Mezzanini da Giuseppe d'Arpino, Filippo Lauri,

Gaspare Poussino, e Antonio Tempesta,

Nel primo Appartamento grande vedesi una doppia seguenza di Camere, i tregi delle quali surono dipinti da Fra Giacomo Piazza Cappucino coll'Istorie della Regina Saba, del Ratto delle Sabine, ed altre. Tra molte preziosissimo supelletili, evvi un Gabinetto d'Ebano con Istorie di bassorilievo a oro, e gemme stimatissime.

Non tralasciate di veder l'Oratorio domessico, assai riguardevole per la qualità dell' Edisizio; e la nobile Biblioteca, nell'Appartamento superiore, già posseduta dal Cardinal Scin

pione Borghese.

Dirimpetto vedrete un'altro Palazzo, parimente ampio, eretto per abitazione della Famiglia con disegno di Antonio de Battistis.

Di qui vi portarete alla profima Ripa del Tevere; chia-

mata volgarmente Ripetta, dove approdano Barche di molte robbe usuali, trasmesse dalla Sabina. Quivi Clemen. IX. con architettura d' Alessandro Specchi ha fatto un bellissimo Porto, ornato di Fontane, e di due comode Cordonate, fiancheggiate da' gradini di travertino, con tal vaghezza-



che pare all' occhio de' riguardanti un Teatro. Contigua è la nuova Fabbrica, eretta per i Ministri della Dogana; e dirimpetto la bella Chiesa di S. Girolamo della Nazione Illirica fabbricata da Sisto V. con architettura di Martino Longhi, e Giovanni Fontana. Le pitture nel bassorilievo dell' Altar Maggiore, sono di Antonio Viviano, e di Andrea. d' Ancona, quelle nell' alto sono di Paris Nogari, i triangoli sono del Cav. Paolo Guidotti, di Avanzino Nucci, edaltri. Nella Cappella, il quadro con la Beata Vergine, c quello con S. Girolamo, sono di Giuseppe Bastaro, il quadro co i Santi Metodio, e Cirillo, è di Benigno Vang, a il Cristo morto, e tutte le pitture di tal Cappella sono del sudetto Andrea d' Ancona. Appresso è la Contrada già dete na Lombardia e Schiavonia.

San

orie di ballo stailism. Biblioteca

la Vinci, de'

etani, di Fr

one, di An.

Caracci, del

ino, di Piçi

Pompeo, del

lo, edalini di Porfido.

aici, yedn n fiori della ue Fontant a porfida. ro di Qua onardo da regio, di

lavaggio, Mario,;

l'Apparippo Lauri,

a doppiale ipinti da fri

Regina Sada

reziolibino

ardinal so

inte appo di Antoni

ere; chib

Segue la Chiesa di S. Rocco sabbricata di nuovo con vaganarchitettura, e arricchita di nobile Altar Maggiore, conquadro dipinto da Giacinto Brandi, e alla Chiesa e annesso

l'Ospedale.

Appresso questa Chiesa, come anche nel Palazzo già de' Fioravanti ora del Marchese Correa, si vedono gli avanzi del Mausoleo sabbricato da Augusto per sepolero suo, e della sua Famiglia: Edifizio assai magnissico, atteso che s' inalzava con più ripiani coronati d'alberi, e nella sommità aveva la statua del medesimo Augusto. Accrescevagli delizioso ornamento un Bosco, che lungo la Via Flaminia, distendevasi alla Porta del Popolo. Pensò il Fulvio essere stato tal Bosco di Pioppi; da' quali prendessero il nome la Porta della Città, la Chiesa, e la Contrada, se non lo presero (come soggiunge lo stesso Autore) dalla frequenza del Popolo.

Più innanzi troverete la Chiesa di S. Maria Porta Paradis, e quella di S. Michele Arcangelo Conservatorio di Donzelle chiamato della Divina Providenza, indi il Palazzo de'Cap-

poni (che stimasi architettato dal Vignola).

Con pochi passi giungerete alla Piazza del Popolo dettagià del Trullo, in mezzo alla quale vedesi eretto un' Obelisco alto palmi 107. satto dal Rè Semneserteo, che regnò in Egitto 522. anni avanti la nascita del Salvatore. Da Eliopoli lo condusse in Roma Augusto, e lo eresse nel Circo Massimo, d'onde lo trasportò Sisto V., e secelo qui collocare. Vicina vi è una bella Fonte d'Acqua vergine sattavi

da Gregorio XIII.

Si accresce l' ornamento di questa Piazza dalle due Chiese incominciate da Alless. VII., e terminate dal Card. Gastaldi La prima, che è dedicata alla Madonna di Monte Santo, ed è offiziata da' PP. Carmelitani, su architettata prima da Rainaldi, ma poi vi cooperarono il Bernini, il Fontana. Le statue sopra la Ringhiera della facciata sono scolture di Mortelli, del Rondone, di Antonio Fontana, ed altri. Entrando osservarete a destra la bellissima Cappella del Crocefisso con quadri di Salvator Rosa; e la terza Cappella susservare.

o con yaga

ore, cons

a e annesso

120 già de'

avanzi del

o, e della

he s' inal.

Committe

vagli deli.

imia, die

effere fla

ome l

ila pre-

enza del 🏻

Paradify

)onzelle

de'Cap-

o detta

un' Obe-

che regal

, Da Elio

nel Circo

qui collo-

ine fattari

ue Chielt

Galtaldi

anto, ed

da Rais

ana . Le

e di Mo

tri , En-

el Croce.

guente tutta dipinta da Niccolò Berettoni. I due Angeli su il Frontespizio dell' Altar Maggiore suron scolpiti da Filippone, e i busti de' quattro Pontesici laterali surono gettati in metallo dal Cav. Lucenti. Dall' altra parte nella bellissima Cappella de' Montioni il quadro dell'Altare è del Cav. Maratti: i laterali sono di luigi Garzi, e di Monsu Daniele. Nella Sagrestia di questa Cappella il quadro con S. Giacomo e S. Francesco è del Baciccio, quello con la Pietà è di Giusseppe Chiari. L' altra Cappella di S. Maria Maddalena de Pazzi su dipinta dal Gimignani, e il quadro di S. Anna nella contigua del Berettoni sudetto.

L'altra Chiesa dedicata alla Madonna de' Miracoli è ossiziata da' PP. Francescani Ritormati del terz'Ordine di Francia, su parimente architettata da Rainaldi. I. quattro Angeli, che sostengono l'Immagine della SS. Vergine nell'Altar Maggiore, sono scolture d'Antonio Raggi. Nelle metar Maggiore, sono scolture d'Antonio Raggi. Nelle metar morie Sepolcrali del Card. Gastaldi, e del Marchese suo trattello i lavori di bronzo sono del Cav. Lucenti; e le figure di marmo sono del Raggi sudetto. Le statue su la Facciata della Chiesa sono del Morelli, Carcani, ed altri Scultori.

Avete in vista la devota Chiesa della Madonna del Popola tabbricata dove su il Sepolcro de' Domizj, in cui su seppellito Nerone dopo essersi con le proprie mani ucciso nella Villa di Faonte suo Liberto, quattro miglia lontano dalla Città ira le strade Salara, e Nomentana: la qual Villa credest sosse dove oggi è il Castello detto la Serpentana. Il Pontefice Pasquale II. gettando nel Tevere le abominevoli ossa, consagrò questo luogo alla Madre di Dio; Gregorio IV. vitrasportò dalla Basilica Laterana l'insigne Immagine della Beata Vergine, che ora ivi si venera. Sisto IV. tabricò di nuovo la Chiesa con disegno di Baccio Pintelli; e Alessandro VII. l'abelli, e ridusse nella Forma presente con disegno del Bernini. Nella prima Cappella a destra le pitture col-Presepio con San Girolamo sono di Bernardino Penturecchio Nella seguente architettata dal Cav. Fontana il quadro delle Altare è del Maratti; le pitture della Cuppola sono di Luigi Garzi; i quadri laterali di Monsu Daniele; e di Gio. Ma-TIZ L 4

ria Morandi. La terza Cappella su tutta dipinta dal sudetto. Penturecchio. Nella crociata la Visitazione di S. Elisabetta è del sudetto Morandi: i due Angeli surono, scolpiti da Gio. Antonio Mari, e da Ercole Ferrata. Il quadro di S. Tomaso di Villanova è di Fabrizio Chiari; Osservate l'Altar Maggiore ricco di marmi; la Cuppola, e gl'Angeli dipinti dal Cav. Vanni, e i due bellissimi Depositi, che sono nel Coro, scolpiti da Andrea Sansovino. Dall' altra parte l'Assunta. nella prima Cappella è di Annibale Caracci, le pitture laterali sono di Michel' Angelo da Caravaggio, la volta è d'Innocenzo Taccani, ed il rimanente è di Giovanni da Novara. Le statue, e pitture della Cappella contigua sono di Giulio Mazzoni. Il quadro nell' Altare della Crociata su dipinto da Bernardino Mei Sanese. Nel vicino Altare del Crocesisso 1' Istorie sono di Luigi Gentile. La Cappella de' Millini su dipinta da Giovanni di San Giovanni: e i Depositi surono disegnati dall' Algardi, la Tavola dell'Altare è dipinta da Agostino Masucci scolare di Carlo Maratta. La memoria sepolcrale dell' ultimo Card. Mellini fatta a mosaico è di Carlo Lecchini col disegno del Ferroni Architetto. La seguente, dedicata alla Beata Vergine di Loreto fu disegnata da Rassaele, e cominciò a dipingerla Fra Sebastiano del Piombo co Cartoni del detto Raffaele. Le pitture del tregio sotto la Cuppola, e quella de' quattro Tondini, sono di Francesco Salviati, ma le Lunette sono del Vanni. Delle quattro statue poste negli angoli, quelle d'Elia, e Ciona surono scolpite da Lorenzetto con la direzione del mentovato Raffaele, e le altre due co' Depositi sono opere del Bernini. Il Battesi. mo del Signore nell' ultima Cappella è del Pasqualini.

Volgetevi poi ad ammirare la bella Porta della Città già chiamata Flaminia, ed ora del Popolo. Fu edificata per ordine di Pio IV. da Giacomo Barozzi da Vignola con difegno del Buonaroti, e poi ristorata nella parte interiore per ordine d'Alessandro VII. con disegno del Bernini, in occasione del solenne ingresso, che sece in Roma Cristina Alessandra Regina di Svezia. Le statue de' SS. Pietro, e Paolo poste sra le Colonne di essa, surono scolpite dal Mochi.



E' fiancheggiata la detta Porta da due Bastioni tatti da Sisto IV. di bei quadri di marmi, cavati da Edesizi antichi per disesa della Chiesa contigua. Voltando a destra, avrete in vista il Giardino del Principe Giustiniani un tempo adornato

di antichi monumenti.

al fidetto Elilabetta iti da Gio. S. Toma-Litar Mag. dipinti di nel Coro, Affanta. itture late ta e d'In-Novara, di Giulio dipinto rocefillo illini fu i turono nta da noria fedi Carlo leguente,

a Raffae.

ombo co

to la Cup celco Sal·

tro statue

) scolpite

faele , e Battefi•

i.

tta giè

ita per

n dile

ore per

n occa-

ia Alth

e Paolo

hi.

Pochi passi più avanti troverere il luogo dove si sepelliscono le Meretrici impenitenti; e dove si crede sosse la Chiesa
di S. Felice in Pinciis. Soprasta al detto luogo un muro antichissimo satto di quadrelli, pendente in modo, che pare
dovesse essere a terra da mille anni in qua, e nondimeno dura sempre così, nè mai si è risarcito. Sarà grato a curiosi il
dirne qui la Ragione. Nell' anno 538. assediavano i Goti la
Città di Roma, e pensando Bellisario, che la disendeva,
risar detto muro, che sin d'allora pareva minacciasse ruina;
i Romani non vollero, con dir che S. Pietro, come aveva
promesso, avrebbe disesa quella parte della Città, E cost
avvenne, poiche in si lungo assedio i Goti non pensarono mai
asse

assilir quella parte; per lo chè niuno in appresso hà usato di, risarcir detto muro, che tuttavia si mantiene così inchinato, e quasi cadente, il che da Procopio si attribuisce a miracolo.

Flaminia, oggi detta il Ponte Molle, il Giardino del Duca Odescalchi, la cui Porta è architettura d'Onorio Longhi: indi la Villa Sanese, sa cui Porta è disegno di Mario Arconio, e poco più oltre la Villa Cesi, oggi detta la Vigna di Papa Giulio, perche su sabbricata da Giulio III. con architettura di Baldassare da Siena; e incontro ad esso vedrete una nobilissima Fontana satta di mano, e invenzione propria da Bartolomeo Ammannato. Entrando nel Vicolo, che incomincia dalla sudetta Fontana, vedrete nel fine di esso l'altro Palazzo più nobile, satto, ed architettato dal Vignola per ordine del sudetto Pontesice. Sono in questo Palazzo alcune pitture di Taddeo Zuccheri, e un' altra bellissima. Fontana con Tazza di porsido, e con varie sigure, architettata dallo stesso Ammannato.

La strada contigua al detto Palazzo conduce ad una Piazza d'onde passando sotto un grand' Arco, detto l'Arco Oscuro, si va alla Fontana dell' Acqua Acetosa ornata di bel Frontespizio da Alessandro VII., perchè creduta acqua salu-

bre , e medicinale.

ce Pio II.

Quando vogliate inoltrarvi poco più verso il Ponte Molle, trovarete a destra un piccolo Tempio architettato dal Vigno-la, e tatto coll'occasione che del 1462, portandosi a Roma la Testa di S. Andrea Apostolo, su ivi ricevuta dal Pontesia

Riconducendovi alla Città, entrarete nella strada del Corso (che su drizzata fino alle radici del Campidoglio da Paolo III., e allargata da Alessandro VII.) e a destra vedretela Chiesa di S. Giacomo degl' Incurabili principiata con disegno di Francesco da Volterra, e terminata da Carlo Maderno. Nella prima Cappella a mano destra la Resurrezioe de l Signore è di Cristosoro Roncalli, alcuni Angioli, e

Puttini nella seconda, dove è l'Immagine della SS. Vergine detta de' Miracoli, sono di Paris Nogari. Il Battesimo

dal Signor con gl' Aj nella volu mo Sacer Strada, , tra part dell' An fcoltura

Znechi Coloana Roma .

formati c

primo de tu lavorat lognetti Cappella fe, il D colla Co di Giaci Chiefa nelle n geli, altri di

> nell'ul difude Soprai prelen

Depol

Indette

Michel

tenci.
Più
S. Or
sond

Carlo

ha usato d

i inchinah

miracolo

della Vic

10 del Dig

o Lond

Aario Am

la Vigal

m archite

edrete no

propin

, che i

ello l, a

Vigno

Palazu

liffina

y archi

Piazzi

o Octo

a dibe

qua fals

te Mode

Vigadi

a Rom

Ponteh

el Con

a Pao

drete

con d

rle N

arrezio

ioli,!

Vergi

itteloo

del Signore nella terza è del Passignani. La Cena di Gesti con gl' Apostoli nell' Altar Maggiore, e le pitture a sresco nella volta, sono di Gio. Battista Novara: l' Istoria del Sommo Sacerdote alla destra dell' Altare sudesto è di Vespasiano Strada, quella dirimpetto è di Francesco Nappi. Dall' altra parte la Natività del Redentore nella prima Cappella è dell' Antiveduto. La statua di S. Giacomo nella seguente è scoltura del Buzio. Il quadro nell' ultima è di Francesco Zucchi. L' annesso Ospedale su sondato dal Cardinal Pietro Colonna ed accresciuto, da Francesco Orsi ni Presetto di Roma.

Dirimpetto è la bellissima Chiesa di Gesti, e Maria de Riformati di S. Agostino ornata dalla Famiglia Bolognetti. Il. primo deposito alla destra, che è del Canonico del Corno, fu lavorato da Domenico Guidi, il seguente, che è de' Bolognetti, tu scolpito da Francesco Aprile. Nella seconda. Cappella il quadro con S. Niccolò è pittura di Basilio Francese, il Deposito contiguo è scoltura del Cavallini. Il quadrocolla Coronazione della B. Vergine nell' Altare Maggiore è di Giacinto Brandi, che dipinse aneora tutta la volta della Chiesa, le statue de' SS. Gio. Battista, e Gio. Evangelista nelle nicchie laterali sono di Giuseppe Mazzoli; i due Angeli, che reggono il Mondo, sono di Paolo Naldini, e gli altri due del sudetto Cavatlini, dal quale su anche scolpito il Deposito vicino. La Cappella di S. Giuseppe su dipinta dal sudetto Brandi, e il Deposito contiguo è opera di Monsii Michele. Il S. Tominato di Villanova, e le altre pitture. nell' ultima Cappella sono di Felice Ottoni Allievo del Brandifudetto: e il vicino Deposito è lavoro di Ercole Ferrata. Sopra i detti Sepolcri si vedono altrettante statue, che rappresentano diversi Santi, lavorate parimente da buoni Artefici.

Più oltre nella strada a man sinistra vedrete la Chiesa di S. Ortola, alla quale è contiguo il Monastero delle Orsoline sondato dalla Duchessa di Modena.

Nella Piazza vicina vedrete la Chiesa de' SS. Ambrogio, Carlo della Nazione Milanese incominciata con architettura di Onorio, Martino Longhi, indi terminata con difegno di Pietro da Cortona riccamente ornata di stucchi messi a oro lavorati da Cosmo Fancelli, le pitture nella volta di mezzo, Tribuna, e Angioli della Cuppola sono di Giacinto Brandi, e quelle nelle volte delle navi minori sono d'ottimi Professori. Nell' Altar Maggiore vi colori il quadro Carlo Maratta. L'Altare della Madonna nuovamente modellato da. Paolo Posi Sanese, il di cui quadro colla B. Vergine, ed i quattro Dottori vien stimato del Pordenone, o del Tiziano; negl'altri Altari Il S. Barnaba è del Mola, il S. Filippo è di Francesco Rosa, il Dio Padre adorato dagl' Angeli e di Tomaso da Caravaggio. Fra le Sagre Reliquie vi si conserva il Guore di S. Carlo Borromeo, e il Crocessso, col quale prem

dicava in tempo della Pestilenza di Milano.

Dirimpetto è il magnifico Palazzo già del Duca Gletani, ora del Principe Ruspoli, tatto con disegno dell' Ammannato. Vedrete in esso una scala assai nobile architett/ta da. Martin Longhi, a piede della quale sono le statue di Adriano Imperadore, di Marcello Console, ed altre. Nel Cortile vedrete una statua di Alessandro Magno, e nella Loggia al primo piano tre Fauni, una Jole, un Mercurio di maniera eccellente sopra piedistalli di alabastro orientale. Nell'appartamento terreno (ornato con pitture di Monsù Leonardo dell' Ambrosi, e di Alessio, di Monsu Francesco Borgognone, di Giulio Solimena, ed altri) sono molti busti moderni di marmo, con vestimenti d'alabastro orientale, alcuni busti antichi, fra quali uno grande di Nerone: due torzi bellissimi, che rappresentano Adriano, e Antonino Pio . altri bulti di pietra, e di alabastro orientale: diverse teste moderne, un Gruppo con le tre Grazie: i busti di Cicerone, di Geta, di Giulia Pia, di Achille', ed altri: un bassorilievo stimatissimo, nel quale è una Donna sedente tenuta per mano da un Giovine, che sta in piedi, un Cavallo, ed un Serpe avvolticchiato ad un'arbore. Nella Galleria vedrete due Fauni, ciascuno de' quali due Adriani; un M. Aurelio, ed un Caracalla. Nell'appartamento nobile vedrete molte egregie pitture di Tiziano, del Poufino, di Rassaéle; dell'Aldani,

dani, de Bamboc racci, di Leon za fonc argent cenze

Roma Regol offerva fegao

te inc

che di triang Battii Capp Maffi ti San Nun

S. Lor

Borg Dal Vere e Gi

VICO

nell del Car del

tui co

ne yn no d

¢220,

Hard

ø di

ZLUDA,

i To

'yaj

prò

201,

di di

tisti

mig.

Mais

310

ier

Ma

ortit e

dani, del Domenichino: di Errico: di Michel' Angelo del Bambocci; del Mola: di Andrea Sacchi: di Annibale Caracci, di Guido Reni, del Tintoretto, di Salvator Rosa, e di Leonardo da Vinci, ed altri. Nella gran Sala dell' Udienza sono Vasi, Candelabri, ed altri preziosi mobili tatti di argento, e di pietre di gran valore; e tra le altre magnificenze di questo Palazzo sono da notarsi decidotto Porte tutte incostrate di alabattro prientale.

Vicina è la Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo in Lucina, così detta, perchè su edificata nella Casa di una Matrona. Romana di tal nome; Fu concessa da Paolo V. a' Chierici Regolari Minori, da' quali fu, ristorata. Merita particolare osservazione l'Altar Maggiore, arricchito di marmi, con disegno del Rainaldi. In esso il quadro del Crocesisso stimato una maraviglia della Pittura, fu colorito da Guido Reni. Il S. Lorenzo alla destra di detto Altare è di Lorenzo Salmi; che dipinse ancora S. Giuseppe, e San Gio. Battista in due triangoli della volta: e negli altri due triangoli operò Gio. Battista Speranza. Il quadro con S. Antonio nella seconda, Cappella architettata dal sudetto Rainaldi, è opera del Cav. Massimi Napolitano. Quello con la Beata Vergine, e molti Santi nella terza e di Arrigo Fiammengo. Quello con la Nunziata di Giulio Aeni, nella quarta è una copia di Loduvico Giminiani; l'Iltoria alla destra di detto Altare e del Borgognone, e l'altra alla sinistra è di Giacinto Gimignani Dall' altra parte della Chiesa il S. Francesco in atto di rice. vere le Stimate è del Sermoneta. Il quadro di Gesù, Maria e Giuseppe nella Cappella seguente è di Alessandro Veronese, Maria Vergine, con S. Michele, e S. Gio. Nepomuceno nella contigua è di Onofrio Avellino; e l'altre pitture sono del sudetto Speranza. Il S. Carlo nella Cappella ultima è di Carlo Veneziano. La Rissurezione del Signore nel sossitio. della Chiesa su colorita da Mommetto Greuter, l'altre pitture iono del Spadarino, e del Piccioni; e quelle nel Portini co sono di Luigi Garzi. Fra le molte Reliquie si conservano nella Sagrestia due ampolli di Grasso, e Sangue di S. Lorenzo, un valo con Reliquie della sua Carne abbrugiata, ed una parte della Graticola sopra della quale su Martirizzato .--

Annesso alla Chiesa è il Palazzo già de' Card. Titolari posseduto in prima dalla Famiglia Peretti, poi dalla Lodovisia ed ora dal Duca di Fiano Ottoboni. Leggesi essere stato tal Palazzo fabricato da un Card. Inglese circa l' anno 1300. sopra le ruine d'un grande Edifizio, che allora chiamavasi Palazzo di Domiziano. Contiguo al medesimo Palazzo era un Arco antico, che attraversava la strada del Corso, chiamato di Portogallo da un Cardinal, o Ambasciador di tal nome, che ivi abitava. Fu stimato dal Marliano, e dal Fulvio Arco eretto a Domiziano, e dal Donati a Druso; ma considerandosi i Bassirilievi, che erano in esso, ora trasportati in Campidoglio, si ricconosce essere stato eretto a M. Aurelio, quando ritornò triontante dall' Asia, dove essendo morta Faustina sua moglie, la deisicò; come in detti Bassirilievi apparisce. Fu demolito quest'Arco da Alessandro VII. perchè toglieva la veduta, e lo spazio alla strada del Corso.

Avanzandovi troverete il Nonastero delle Convertite, e la loro Chiesa di S. Maria Maddalena ultimamente ristorata, ed ornata. Nella prima Cappella a mano destra il Quadro del Crocifisso è di Giacinto Brandi. Le pitture dell' Altar Maggiore sono del Cav. Moranzone, eccettuata la Natività del Signore, e la suga in Egitto, che sono di Vespasiano Strada: la Maddalena e opera celebre del Guercino da Cento. La Beata Vergine con altri Santi nell' ultimo Altare vien.

dalla scuola di Giulio Romano.

Incontro alla detta Chiesa è il Palazzo de' Teodoli, appresso a questo l'altro de' Verospi riattato dal Cav. Franceico Fontana. Vedrete in questo alcune belle Statue antiche
di Antonino Pio, Marc' Aurelio, ed Adriano, Imperadori; una Diana Cacciatrice, un Appollo giovinetto, un Ercole, che combatte coll' Idra: oltre var, bassirilievi. La
Galleria nel primo Appartamento su dipinta dall' Albani,
della cui scuola è ancora la Galatea dipinta altrove. Vi sono tre Teste antiche con quella di Scipione Asricano: un
Idolo Egizio, e una statuetta della Dea Nenia molto singolari. Ammirasi nel medesimo Appartamento la Galleria Ar-

moni-

occulti

Cembi

Nal

Chief

da M

ia,

fano

00

cert

funi

ffa C

volta

rappl

S.Si

mig

lops

mez

dali

allie

di I

ils

La

pri

Gir

Lo

 $B_0$ 

tra

no

monica, che contiene diversi strumenti, i quali suonano con occulto artifizio da per se stessi, ogni qual volta si tocca il

Cembalo principale.

izzato,-

rd. Titolari pi

dalla Lodoni

effere flato is

20110 1100, h

Ora chianged

mo Palazzo a

el Corlo, di

valciador din

no, edal fe

i a Drulo ; e

, Ora traipe erebto a M

, dove essen

in detti Bal

:ffandroVII

del Corlo

invertite,

ite rillorati

ra il Quedo

e dell'Abr

a la Nation

paliano Stit

da Cento

Itare ricu

odoli, ap

y, France

e antiche

nperado.

, un Er-

eri. L

Albani,

Vilo

10:00

to lingo

leria du

Nel vicolo incontro a questo Palazzo potrete vedere la Chiefa: e Oipizio di S. Claudio de' Borgognoni architettata da Monsieur Derisetz Francese, e nella Piazza vicina la Chieta, e Monastero di S. Silvestro in Capite, edificata da S.Stefano Papa neila sua Casa paterna sopra un'antico edifizio, che stimasi essere stato di Domiziano, ed era sorie l'Odeo, o lo Stadio, fatti dal detto Imperadore, il primo per concerti musicali, e il secondo per corridori, ed altri esercizi simili. In questa Chiesa si conserva il Capo di S. Gio. Battista con una Immagine maravigliosa del Redentore. La sua volta molta spaziosa su colorita da Giacinto Brandi, che vi rappresentò la Beata Vergine Assunta, S. Gio. Battista, & S. Silvestro con altri santi. I Bassirilievi però sono del Gramignoli, che dipinie ancora gl' Apottoli nella gran lunetta sopra'il bell'Organo di detta Chiesa. Le pitture a fresco nel mezzo della Crociata rappresentanti una Gloria, surono satte dal Roncalli con l'ajuto dell' Agellio, e del Consolano suoi allievi. Il Battesimo di Costantino Magno nella Tribuna è di Ludovico Giminiani. Nella prima Cappella a mano destra il S. Antonio, e le Istorie laterali sono di Giuseppe Chiari. La seconda Cappella di S. Francesco su dipinta da Luigi Garzi. La terza di San Gregorio da Giuseppe Ghezzi. Nellaprima a man sinistra il Crocesisso, e le pitture laterali sono di Francesco Trevisani. La Beata Vergine, S. Giuseppe, e altri Santi nelle due Cappelle, che seguono, sono del sudet-Giminiani. La Facciata di detta Chiesa su satta con disegno di Domenico de Rossi; la statua di S. Silvestro su scolpita da Lorenzo Ottone, quella di San Stefano da Michel Maigle. Borgognone, l'altra di S. Chiara da Giuseppe Mazzoli, l'altra di San Francesco, e i due Medaglioni da Vincenzo Felice,

Vicina è la Chiesa della Madonna, detta di S. Giovannino, con l'Ospizio de' Religiosi Scalzi della Mercede della

Nazione Spagnola.

In queste vicinanze tra il Monte Pincio, e la via Flammi-

nia

nia, asserisce il Biondi aver vuduti vestigi della Naumachia di Domiziano.

Più avanti è la Chiesa di S. Andrea delle Fratte officiata. da'PP. dell' Ordine de'Minimi di S. Francesco di Paola. Fu terminata quella Chiesa dalla Famiglia del Butalo con architettura del Borromini. Osservate i quadri, che adornano l'Altar Maggiore rappresentanti il Martirio del detto Apostolo. Quello nel mezzo è di Gio. Battista Leonardi. La Tribuna fu la prima opera a fresco di Pasqualino Marini, che dipinse ancora gli Angioli, e la Cuppola. Nelle Cappelle la Natività del Signore è di Girolamo Mochi. Il S. Giuseppe è del Cozza, quella col Crocifisto è riguardevole per i bellissimi marmi, de' quali è ornata. Le pitture nella seguente si credono di Avanzino Nucci. La Cappella dove è il Fonte Battesimale è del Gimignani. Il S. Carlo, e le altre figure sono del sudetto Cozza. I SS. Francesco di Paola, e di Sales sono di Gaetano Alessandrini. La contigua dedicata a S.Olia va, fu dipinta tutta dal Cav. Nasini, e architettata da Fi-Jippo Barigioni.

Venerate la devota, e la miracolosa Immagine di S. Francesco di Paola nella sua vaghissima Cappella disegnata dal sudetto Birigioni. Li due Angioli sin marmo sono del Bernini, e gl'altri bassirilievi di Gio. Battista Maini. L'altra incontro parimente ornata di marmi con pensiere di Luigi Vanvitelli: Il quadro di S. Anna viene espresso da Filippo Mazzanti. Oltre diversi Depositi, e memorie sepolerali mirasi quello del Gard. Calcagnini, essendo lavoro insigne di Pietro Bracci Romano, l'altro della Dorla è scultura bellissima del Cav. Francesco Queirolo Genovese, e gli altri del Principe di Marocco, del Primate di Lorena sono bell'opere di Filippo Baldi. Nel Chiostro la vita del S. Fondatore.

fu dipinta dal Cozza, Gerardi, ed altri.

Quindi salirete alla Chiesa, e Monastero di S. Giuseppe delle Carmelitane Scalze situato nel luogo, dove erano gli Orti di Lucullo, che per l'amenità del sito, divennero le delizie de' Cesari. In essa Messalina moglie di Claudio, tratte-nendosi in licenziosi diporti, su uccisa per ordine del Marito.

do

Ha Nasmack

ratte oficialia

o di Pada, E

italo conarchi

che adorace

detto Apple

nardi, Li 🏗

o Marini, de

elle Cappelle

Il S. Gialeon

le per i belli

ella leguente

dore è il Fo

le altre figur

olace di Sile

licata a S.O.

itettata da F.

ine di S. Fra-

a difegnata dil

fono del Bet-

Majni, L'alor

enfiere di Lui

esso da Filipa

e fepolerali m

voro infigne d

e gli altri del

no bell' ope-

Fondatore

s. Ginsepp!

ve erano gl

livennero k

udio, tratte.

del Marito.

In detta Chiesa offervate il quadro dell'Altar Maggiore, che è d'Andrea Sacchi: la S. Terefa nell' Altare alla destra, che è del Cav. Lanfranchi; e la Natività del Signore nell'Altare incontro, che su dipinta da Suor Maria Eutrasia Monaca del Monaftero sudetto.

Ritornando verso la Chiesa di S. Andrea delle Fratte, vedrete al lato della medesima il Collegio di Propoganda Fide, eretto da Urbano VIII. con disegno del Bernini indi accresciuto da Alessandro VII. con architettura del Borromini di fabrica; e Chiesa, nella quale il quadro dell'Altare Maggiore su dipinto da Giacinto Gimignani, quello di S. Paolo da Carlo Pellegrini, e l'altro di S. Filippo da Carlo Cesi. Il detto Colleggio chiamasi di Propaganda Fide, perche su istituito a fine di creare Operari per le Sacre Missioni, i quali dilatino la S. Fede Cattolica ne' Pacsi degl' Intedeli: e perciò vi si ammettono Giovani di varie Nazioni, particolarmente dell' Asia, 'e dell' Africa; come anche Abissini, Bracmani, ed altri: e per istruirli vi sono Maestri di tutte le scienze, e lingue; oltre una copiosa Libraria, e una Stamperia con ogni sorte di Caratteri, specialmente Orientali.

Uscirete in Piazza di Spagna, così detta dal Palazzo degli Ambasciatori di quella Corona, che qui rissedono. Ven drete in essa la bella Fontana fattavi da Urbano VIII. con difegno del Bernini, la quale per sua forma di Nave vien chiamata la Barcaccia. Poco distante per la strada aperta da Gregorio XII., detta volgarmente del Babuino, trovarete la Chiefa di S. Atanasso, eretta dal sudetto Pontesice conarchitettura di Giacomo della Porta, la sua facciata pero ni fatta da Martin Longhi, e le sue pitture sono di Francesco Tibaldese. Annesso alla detta Chiesa è il Colleggio Greco,

istituito per la Gioventi di quella Nazione.

Retrocedendo, e voltate per la strada, che chiamasi de'Condotti, dagl'Aquedotti dell'Acqua vergine, parte della quale su verso tale strada diramata per uso della Naumachia, o d'altre fabbriche tatte in questi contorni da Domiziano; e verso il Corso trovarete i Palazzi de' Maruscelli, Nunez, e della Religione di Malta; e la nuova Chicsa, e Convento

de' PP. Trinitarii del Riscatto de' Spagnuoli di Castiglia, vagamente ornata di stucchi, e pitture con architettura di D. Giuseppe Ermosilla Spagnuolo. Nel primo Altare a man destra S. Agnese Vergine, e Martire su colorita dal Cav. Benesiali; nel contiguo il S. Felice di Valois su dipinto da Monsù Lambert. La Santissima Concezione di Maria Vergine è opera di D. Francesco Prezialdo Spagnuolo. Nel quadro dell'Altar Maggiore vi espresse la Santissima Trinità con Angeli, e Schiavi Corrado Giaquinto. Nell' Altare seguente vi essiggiò il Salvatore con la Pecorella D. Antonio Belasques Spagnuolo: il S. Giovanni de Matha nel penultimo è di Gaetano Lapis. Nell' ultimo la S. Catarina Vergine, e Martire è di Protessore incognito. La Cuppola del detto Altar Maggiore su dipinta dal sudetto Belasques. La voltà, ed il Coro sopra la Porta surono colorite da Gregorio Guglielmi,

## GIORNATA X.

Dal Monte Citorio alla Porta Pia, e al Monte Pincio.



Onducetevi al Monte Citorio, e principiate questa Giornata con ammirare il gran Palazzo della Curia Innocenziana, e incerto se anticamente questo piccolo Monte vi sosse, o sia cresciuto per la terracavata da' sondamenti di tanti Edesizi, che erano nel Campo Marzio, o condot-

tavi ne' Secoli a noi più prossimi. Contrasse il nome di Citorio dal citare le Centurie convocate nel Campo ad entrare ne' Septi, che erano a piè di questo Colle, per dare ivi il

loro voto nella elezione de' Magistrati.

Quivi Innocenzo XII. pertezionando quel gran Palazzo, incominciato dal Principe di Piombino Niccolò Ludovisio con disegno del Bernini, lo destinò a i Tribunali dell' Auditore della Camera, de' suoi Luoghitenenti, ed altri Giudici; aggiungendovi comode abitazioni, e alzandovi un nobite





nobile Campanile, da cui suona una grossa Campana ne'giorni giuridici. Nel piano di questo Palazzo sono i Notari del Auditore della Camera, e i Cursori Pontifici Nel Cortile vedrete la Fontana copiosa d'acque, che cadono in una vasta, ed antica Conca di granito fatta condurre da Porto. Osfervate poi la gran Piazza di belle, e moderne fabbriche ornata. Contigua ad essa è l'abitazione della Congregazione dei Sacerdoti della Missione nella quale vi hanno una bella Chiesa tatta con disegno del Sig. Torre loro Religioso: Il quadro dell' Altar Maggiore colla Santissima Trinità su colorito da Sebastiano Conca, e i laterali tono di Aureliano Miliani: Le statue del Coro di S. Giovanni, e S. Marco, furono scolpite da Agostino Corsini, e l'altre due dal Cavalier Queiroli Nelle altre Cappelle vi dipinse un Allievo del sudetto Conca l'Assinta di Maria Vergine, e la Conversione di S. Paolo Il San Vincenzo de Paoli, e tutte l'altre pitture di questa. Cappella sono del sudetto Miliani.

tille

0000

e di (i

entice

re 11.

2 222

ndor!

ltri 6"

OVICE

Mz

Net

Nel Cortile di quest' abitazione, prima che sosse di nuovo sabbricata, vedevasi l'estremità d'una gran Colonna, riputata da molti Scrittori la Colonna Citatoria. Clemen.XI. la sece scoprire, e condurre nella vicina Piazza, dall'Iscrizione, che ha nel suo Piedistallo, si riconobbe dedicata ad Antonino Pio da M. Aurelio, e L. Vero; come apparisce, anche nella parte opposta alla detta Iscrizione, in cui veggonsi lo stesso M. Aurelio con la Moglie Faustina. La detta Colonna è di un sol pezzo di granito, alta palmi 67. e mezzo, e grossa palmi 8. e mezzo: Fu elevata, e trasportata dal Gav. Francesco Fontana il di 25. Settembre 1725., e vi surono impiegati dodici Argani, e cinquecento Operari, In oggi vedesi il Piedistallo in mezzo alla Piazza sattovi collocare da Benedetto XIV., e la Colonna appresso il Palazzo sudetto.



Lasciando a destra la strada, che porta nel Campo Marzio, ove sono i Notari del Emo Vicario, e voltando a sisinistra nistra vi condurrete in Piazza Colonna, dove vedesi unabella Fonte disegnata da Giacomo della Porta. Nel mezzo di questa Piazza ammirate la bellissima Colonna cretta dal Senato Romano ad Antonino Pio, e alta 161. piedi, ed ha interiormente 106. scalini, che ricevano il lume da 16. sinestrelle, acciò si possa commodamente salire alla sua sommità; e poichè vi si vedono intorno scolpiti i satti di questo Imperadore, e la guerra satta co' Marcomanni dall' Imperadore Marco Aurelio suo Successore, stima il Donati, che detta Colonna sosse terminata in tempo dell' Imperadore, Commodo. Essendo molto guasta per l'ingiurie del tempo e de'Barberi, Sisto V. la risarci, collocandovi nella cima la

Statua di S. Paolo fatta di metallo dorato.

CEV

hai

etate

In questa medesima Piazza ridotta nella forma presente da Alessandro VII., è la Chiesa delli SS. Bartolomeo, ed Ales sandro de' Bergamaschi, e Colleggio Cerasoli, era prima S. Maria della Pietà, e lo Spedale de' Pazzi trasferiti alla Longara da Clemente XI. Fra i Palazzi che la circondano, quello sotto al quale sono i Segretarj della Camera Apostolica, e la solita abitazione di Monsig. Vicegerente. Alla siniîbra vedrete l'altro del Principe Ghigi principato dagliArchi. tetti Giacomo della Porta, e Carlo Maderno, e terminato da Felice della Greca. Sono in detto Palazzo molte pitture di Professori eccellenti, cioè del Tiziano, Albani, Domenichino, Bassano, Caracci, Guercino, Poussino, Guidi Reni, Claudio Lorenese, Paolo Veronese, Pietro Perugino, Pietro da Cortona, Carlo Maratti, Giacinto Brandi, Salsa vator Rosa, ed altri. Fra le statue di gran valore, che vi si conservano, sono assai riguardevoli quattro Gladiatori in atto di combattere; un'altro Gladiatore assis, ed agonizante; una Cerere, ed un Sileno; dieci statue di varico Deità de' Gentili; un busto di Caligola sopra una Tavola di porfido; due Colonne di alabastro, e due di giallo antico, alcuni Dei Termini; una statua moderna di S. Gio. Battista scolpita dal Mochi; diversi busti di Alessandro VII., ed altri Uomini insigni della Casa Ghigi tatti dal Bernini, ed altri lodati Scultori. Vi è ancora una celebre Biblioteca con-M 3 molte

molte migliaja di Libri stampati, e centinaja di MM. SS. originali particolarmente Greci, sra' quali sono assai stimabili per le miniature un Messale di Bonitazio VIII., e una.

Genealogia di Gesù Cristo scritta nel quarto Secolo.

Per la strada, che sta incontro all' Angolo Orientale del sudetto Palazzo, andatevene alla Chiesa di S. Maria de'PP. Serviti fabbricata dal Card. Capoccio, e ristorata dal Card. Bellarmino. A mano destra la Cappella di S. Filippo Benizio ha due quadri laterali, uno dove il Santo libera l' Indemoniata dipinto da Tomaso Luini; e l'altro dirimpetto dal Caravaggio con disegno d' Andrea Sacchi. La Nunziata. nell' altra Capella è del Cav. d' Arpino, che dalle bande dipinse la Natività del Signore, e l'Adorazione de' Magi. La SS. Trinità nell' ultima Cappella è di Cristosoro Consolano; la pittura del destro lato è di Cherubino Alberti, e quella. del finistro è di Francesco Lombardo. Nella prima Cappella dall' altra parte il S. Andrea è di Giuseppe Franchi de'Monti: nella seguente la Vergine sostenuta dagli Angeli è di Stefano Pieri, nella terza i Santi Giuseppe, e Girolamo vi surono dipinti dal Baglioni: L' architettura della Chiesa è di Martino Longhi; e quella della Facciata è di Girolamo Rainaldi.

Uscito di questa Chiesa vi condurrete a quella di Santa. Maria in Trevio de' Crociferi concessa da Alessandro VII. a' Religiosi Ministri degl' Intermi. Questa Chiesa sudetta anticamente S. Maria in Fornica la fondò Belisario in penitenza di aver deposto dal Pontesicato Silverio. Passate quindi alla Piazza, e Palazzo del Duca di Poli architettato da. Martin Longhi il vecchio, in cui sono quadri stimatissimi del Rubens, Caracci, Guido Reni, Pietro da Cortona, Carlo Maratti, ed altri insigni Professori, con una famosissima Libreria.

Tenendovi poi a mano destra e passando innanzi al Palazezo dove abita il Marchese del Busalo, nel quale è un nobile, Giardinetto, andarete al Colleggio Nazareno; indi alla vicina Chiesa dell' Angelo Custode, e all' altra della Madonna detta di Costantinopoli, e poco più oltre nella Piazza,

che

DECIMA.

183

che già si diceva degli Storza, vedrete la nobilissima Fontana tattavi da Urbano VIII., con disegno del Cav. Bernini. Quivi su il Tempio di Flora, e il Circo destinato alle piacevoti Caccie d'animali imbelli.



Conducetevi ora nel nobilissimo Palazzo de' Barberini, su già della Casa Sforza, persezionato con architettura del sudetto Bernini. Occupa questo grande edifizio co' suoi bracci il sito dell' antico Campidoglio, e co' suoi Giardini una parte del Circo di Flora. Vi si ascende per due maestose Scale, la destra delle quali è satta a Chiocciola, e la sinistra assai più magnisica, e tirata a dritto silo, e tutta ornata di Bassirilievi, e Statue, stra le quali vedrete un Leone di Maniera molto eccellente, e singolare.

Nella prima delle nove Stanze, che compongono l'Appartamento terreno, osservarete molti Cartoni di Pietro de Cortona, e di Francesco Romanelli, serviti per tessere gli Arazzi, che si conservono nella ricchissima Guardarobba.

M 4

Sonovi

affare quins
tettato da
ffimatifimi
Cortona
una famoni

zi al Palar
un nobile
indi alla v

Ila Madore

2 P112221

a di Santa Tandro VII

iela findetta

rio in penh

linu, ss,

Mai lima.

, em

10, ientale del aria de'PP. dal Card lippo Realera l'Indinpetto da Vunziata bandê dir Magi. La onfolano; guella Cappella de'Mon lie diste amo vi lu. Thiefa è di olamo Rabi Sonovi ancora due rare Urne antiche di marmo Greco con Bassirilievi, e una gran Tavola di Granito di un sol pezzo.

Nell' altre Stanze veggonsi moltissimi Quadri del Cortona Maratti, Dossi da Ferrara, di Giacinto Brandi, di Scipione Gaetano, di Tiziano di Leonardo da Vinci, di Monsii Vueth, del Caravaggio, Guido Reni, Andrea Sacchi, Caracci, Padovanino, e Raffaele con molti ritratti che vengono dalla di lui scuola. Le statue d'Appollo, d'Azzio, di Agrippa, di Seneca, l'Idolo della Salute, la Testa dell' Imperador Caracalla, un raro Bassorilievo, in cui è scolpito un antico Funerale il famosissimo Fauno; che dorme, Statua la più singolare di tutte le altre, un Giovine sedente so. pra un antico Bagno, o sia Urna di alabattro orientale, opera di gran valore, e un Schiavo, che mangia un braccio umano con molti Bassirilievi; le Statue di Marc' Aurelio, di Diana Etesia, e della Dea Iside: alcune Teste di Satiri maggiori del naturale, una bellissima Statua di Venere, un Bacco giacente sopra un Sepolcro antico; la Statua in bronzo dell' Imperador Settimio Severo, il celebre Narciso di Marmo, un Busto della Contessa Matilde, diversi bassirilievi rappresentanti alcuni Duchi di Milano. e alcuni Busti de' Card. Antonio, e Francesco, e del Principe D. Taddeo Barberini scolpiti da Lorenzo Ottone Romano, un ritratto d' Urbano VIII. formato di terra col solo tratto da Giovanni Gambiasso il cieco, e le Statue antiche delle tre Grazie con altre curiosità.

La valtissima Sala vedesi ornata di molti Cartoni di Andrea Sacchi, e di Pietro da Cortona, fra quali è una copia del quadro di Rassaele in S. Pietro Montorio satta a maraviglia da Carlo Napolitano. La volta poi di detta Sala è tutta dipinta con somma eccellenza dal sudetto Pietro da Cortona.

Nella prima Anticamera dell'Appartamento superiore vi sono le statue d' un' Amazone vestita di un delicato panneggiamento, d' una Giovine in atto di correre, di un'Ercole, di un Bruto, e de' suoi siglivoli, di una Cerere, e della. Fortuna, le Teste di Minerva, e di Plotina moglie di Trajano, e alcune belle Colonne di marmo. Sonovi ancora ota

dime.

time Pitture, e tra queste una Niobe dei Camassei, un Ri-

tratto del Card. Antonio d' Andrea Sacchi.

Nell' Anticamera seguente veggonsi tre gran Quadri satti con disegno del Romanelli uno de' quali rappresenta il Convitato degli Dei, l'altro un Baccanale con l'Istoria savolo-sa di Arianna, e Bacco: e il terzo è la Batraglia di Costantino contro Massenzio copiata dal sudetto Carlo Napolitano sù l'Originale di Giulio Romano, che sta nel Palazzo di San Pietro. Sonovi inoltre due Busti di Mario, e Silla; una Testa bellissima di Giove, e un Satiro, che dorme scolpito dal Bernini.

Nella prima Camera a mano destra veggonsi due Busti di Giallo antico, una rara Testa di Alessandro Magno, e un'altra di Antigono. Nella susseguente due Teste di Metallo. una di Adriano, e l'altra di Settimio Severo; e l'essigie di Urbano VIII. di Andrea Sacchi. Nella terza un bellissimo Ritratto della Beata Vergine satto dal Tiziano; una Diana Cacciatrice, il cui Corpo è di Agata orientale, e una statuet-

ta di Diana Etessa. -

Nella prima stanza dell' Appartamento, verso il Giardino veggonsi il S. Sebastiano del Cav. Lantranchi: il Lot con le figliuole di Andrea Saechi; un Sagrifizio di Pietro da Cortona, due Apostoli di Carlo Maratti; una Madonna di Pietro Perugino. Nelle altre Camere un quadro insigne, che rappresenta Noè nella Vigna dipinto dal sudetto Sacchi; duc. belle Teste, l'una di Giulio Cesare in pietra Egizia, e l'altra di Scipione Africano in giallo antico, un Busto di Urb. VIII. in porsido, con la testa di bronzo satto con disegno del Bernini, e un' Erodiade di Tiziano. Nell' ultima stanza una bella Fonte di metallo con una Venere sopra alcuni Busti antichi di Nerone, Settimio Severo, e altri Cesari; una Statua d'una Cacciatrice, una Madonna del Guercino: un Ritratto grande del Card. Antonio dipinto dal sudetto Maratti e due Scarabattoli pieni di rarissime curiosità.

In altre due vicine anticamere vedrete ancora altri quadri infigni di Andrea Sacchi, del Calabrese, del Romanelli, ed altri celebri prosessori. Il medesimo Sacchi dipinse a tresco la bellissima Capoella, come anche la volta dell' Anticame.

ra susseguente.

Scendendo all' altro Appartamento nella prima stanza dipinta a Boscareccia con Pavimento di majolica, vedrete una vaga Fonte, che sa vari giuochi d'acqua, Nell' altre molti quadri dipinti dal Lanfranchi, da Rassaele, da Claudio Veronese, dal Maratti, dal Romanelli, dal Caravagio, dal Parmigiano, da Giovanni Belino, dal Barocci, dal Tiziano, dal Sacchi, da Guido Reni, dal Maratti, dal Caracci, ed altri, e tre statue, cioè un Sileno, un Fauno, e una Venere. Nell' ottava il Germanico di Niccolò Pousino, e altri in questa, ed in altre stanze.

Nella Sommità del Palazzo è una singolarissima Libraria, nella quale, oltre il numero di circa cento mila Libri stampati; si conservano molte migliaja di Manoscritti stimabilissimi. Unito alla Libraria è un Gabinetto pieno di Camei, intagli, metalli, e pietre preziose con una gran Serie di Medaglie di bronzo argento, ed oro con molte Statue, ed altre Scolture, tra le quali è rarissimo un Bacco in marmo, e un vaso di smalto sigurato con maravigliosi Bassirilievi.

Non tralasciate di vedere anche il Giardino, in cui è commune opinione degli Antiquari esservistato il Campidoglio vecchio fabbricato da Numa, che abitò in questo Monte; ed era un' antichissimo Tempio dedicato a Giove, Giunone, e Minerva; e poichè ne tu fatto nn' altro simile nel nuovo Campidoglio, questo del Quirinale sortì il nome di Campidoglio vecchio.

Fu ancora in queste vicinanze la cotrada detta ad malum Panicum, nella quale nacque Domiziano, ed ebbevi la Casa Paterna, da esso poi convertita in Tempio della Famiglia Flavia.

In poca distanza è il Convento de' Cappuccini con la soro Chiesa, fabricata dal Card. Antonio Barberini Fratello d'Urbano VIII., il quale per adornarla v'impiegò i più celebri Pittori della sua età. Il quadro della Concezione, e il quadro della Natività di Maria Vergine sono del Cav. Lansranchi, di cui è ancora la Natività di Nostro Signore; il quadro

di

M3

a di

una

0 /3

,

1211

agi<sub>,</sub>

III.

10,:

arie, Itani

m.

F000 \*

i,

ne,

Car

ight t

(01)

TIP .

100

di S. Michele Arcangelo è di Guido Reni; il S. Francesco, che riceve le Simmate e del Muziano, la Trassigurazione del Signore è di Mario Balassi: l'Orazione di Gesù Cristo nell'Orto è di Baccio Ciarpi; un S. Antonio, che risucita un morto è di Andrea Sacchi, che dipinse ancora il quadro con la Beata Vergine, e un Santo Vescovo, nell'ultima Cappella a man sinistra il Cristo morto con la Vergine, e la Maddalena, è del Camassei; il S. Felice, (il di cui Corpo riposa nella stessa Cappella; ) è di Alessandro Veronese, e l'Illuminazione di S. Paolo è di Pietro da Cortona.

Voltando a sinistra, troverete la Chiesa dedicata a S. Basilio, e più avanti il bellissimo Giardino, o sia Villa de'Princip. Ludovisi, la quale occupa una parte del Monte Pincio, e del sito dove erano gli antichi Giardini di Salustio, già contigua alla Via Salaria. Fu edificata con disegno del Domenichino, e nel suo circuito, che è maggiore di un miglio, sono molte delizie, fra le quali è degno di esser veduto un Laberinto in guisa di Galleria con ornamenti di Colonne, Urne, Bassirilievi, e Statue. Di queste le più riguardevo li sono due Rè Barbari prigionicri, il bel Sileno, che dorme; il Gruppo di un Satiro con un piccolo Fauno; l' altrodi Leda, e di Nerone, un' altro Satiro, e la gran Testa di Alessandro Severo. Introduce la Porta principale ornata d'alcuni Busti di marmo in un gran Viale largo passi cinque, e lungo 200, tutto sornito di Statue anche di buona maniera.

Il Palazzo ha una gran Facciata con Bassirilievi, Busti, e Statue diverse. Sono dentro le Camere due Statue di Apollo e di Esculapio con altre assai grandi; la Testa dell' Imperador Claudio in bronzo, un Busto del Rè Pietro, e quattro Colonne di Porsido, un Gladiatore con un' Amorino creduto quello tanto amato dall' Imperadrice Faustina, un Marte con un' altro Amorino: un' altro Gladiatore, e alcuni Bassirilievi: tra quali uno scolpito con maniera greca rappresentante Olimpia Madre di Alessandro Macedone. Nella terza è stimabilissima una Tavola satta di una Pietra di molto prezzo: una Statua di Sesto Mario: il Gruppo del Genio, ovvero della Pace, Plutone, e Proserpina è del Bernini,

un Apollo satto per voto, i due Filosofi Eraclito, e Democrito: l'Arione del Cav. Algardi: e il Virginio, che uccide se stesso. Nella quarta la Testa d'un Colosso in Bassorilievo, un Idolo di Bacco, e quattro Statue scolpite al naturale. Nella quinta una bella Statua di Marco Aurelio, ed altre.

Passate poi all' antico Palazzetto, che vedrete circondato di Statue antiche, ed ornato con pitture del Guercino da Cento, fra le quali è mirabile l'Aurora dipinta in atto di risvegiare la notte. Vedrete ancora le Teste di Claudio, e di Marc' Aurelio Imperadori scolpite in marmo, e fra molte cur osità un' Uomo impietrito, che su donato a Gregorio

Decimo Quinto.

Vicina è la Chiesa di S. Nicola di Tolentino de' Padri Riformati Agostiniani sabricata dalla Famiglia Panfili con architettura di Gio. Battista Baratti allievo dell' Algardi. Inessa osservarete la nobile Cappella de' Gavotti satta con di
segni, e pitture di Pietro da Cortona, terminate per la sua
morte da Ciro Ferri. Il bassorilievo dell' Altare è lavoro di
Cosimo Fancelli, le statue laterali di S. Gio. Battista, e di
S. Giuseppe sono di Ercole Ferrata, e di Antonio Raggi.
Nella crociata l'Altare di San Gio. Battista su dipinto dal
Baciccio. L'Altare Maggiore, e le sue statue sono disegni dell'
Algardi. il Padre Eterno, e il S. Niccolo surono scolpiti dal
sudetto Ferrata; la Beata Vergine da Domenico Guidi, egli Augioli nel Frontispizio da Francesco Baratta.

Di qua partendo, trasteritivi a Porta Pia, così detta, perchè la rifece Pio IV. con architettura del Buonaroti. Indi per la strada retta, che è suori di tal Porta, conducetevi alla divota Chiesa di S. Agnese tenuta da' Canonici Regolari di S. Salvatore, da cui il Capitolo Lateranense nel giorno della Festa di detta Santa riceve per il diretto Dominio due Agnessi, che poi presenta al Sommo Pontesice per sormarne dalle lane i Palli ad uso de Vescovi, Arcivescovi, Primati, e Patriarchi, Posa la detta Chiesa sopra 26. Colonne di marmo, e nel suo Altare Maggiore sostenuto da 4. Colonne di porsido, e ornato di preziose pietre riposa il Corpo della Santa, la cui Statua d'alabastro, e bronzo dorato è opera

emo.

ucci.

itura-

altri,

odato

Caga

tilys -

, eli

olto

R

14

nd

215

101

991 55 del Franciosini: Appresso a questa è l'aitra Chiesa di S. Costanza sostenuta da un doppio giro di Colonne disposte in forma Sserica; uno de' più antichi, e vaghi Tempi di Roma. Molti Antiquari vogliono che questo sosse il Tempio di Bacco; e lo deducono dalle sigure, che in detta Chiesa si vedono di Uve, e di Vendemmie; e dalla bellissima Urna di porsido ivi distente, riputata communemente il Sepolcro di Bacco. Sono in questa Chiesa i Corpi della detta Santa Costanza e delle Sante Attica, e Artemia con altre Sacre Reliquie.

Ritornando verso la Città, prima d'entrare vedrete la Villa de' Pitrizi, rimodernata, e ornata di bel Palazzo, e altre Fabbriche dal Sig. Card. Govanni Patrizi: indi a sinistra vedrete l'altra Villa del Principe Borghese, che su satta dal Card. Scipione Borghese nel Pontesicato di Paolo V. Offervate in essa la magnisicenza de' Viali, l'artisizio delle, Ragnare, la varietà de' Giardinetti, il Parco, il Bosco, le prospettive, i Teatri, le Fontane, la Pescharia, l'Uc-

celliera la Grotta, ed altre ben' intese delizie.

Vi condurrete al Palazzo, e stupirete dell'ornatissimo spazio, che ha dalla parte anteriore, posteriore; della. quantità delle statue, Urne, Conche, vasi antichi, e moderni, e bassirilievi, da' quali è circondato, e incrostato, Per la scala fornito di Cornucopi, e vasi di marino salirete nella Loggia coperta, e vedrete in essa le Statue di Giove, di Venere, dell' Imperador Galba, d'un Rè de' Parti, di un Satiro, di una Musa, ed altro. Entrarete poi nella Sala, e vi offervarete dodici Teste de' dodeciCesari, alcune, antiche, alcune moderne due Tette simili di Scipione Africano, e di Annibale Cartaginese; un Bacco sopra un' antico Sepolero, dodici Colonne di vari marmi assai stimate, sopra le quali sono Statue, una Fama dipința dal Cav. d'Arpino: due Cavalcate dipinte dal Tempesta, ed altre pitture del Cigoli, del Baglioni, e del Ciampelli. Nella prima Camera, un Davide con la Fionda delBernini: unaSeneca di paragone in Bagno di Africano; una Lupa in marmo rosso con Romelo, e Remo: un' antico bafforilievo con Venere, e Cupido. credna

Carac-

creduto di Prassitele, una Regina di marmo con abito di porsido: due vasi d' alabattro candido trasparente tatti da Silvio
Galcio Velletrano; e molti busti antichi ben lavorati, ira'
quali è stimatissimo quello di Macrino. Nella seconda Camera
tre belle statue di Appolline di Narciso, d'Icaro; il Toro
de' Farnesi compendiato in metallo: e una Testa di Alessandro Magno in bassorilievo. Nella terza Camera Enea Anse, ed Ascauio con gli Dei Penati in un bel Gruppo scolpito dal Bernini: una Dasne del medesimo, busti di Angusto,
di L. Vero; di San Carlo Borromeo, una Tavola di alabastro orientale, e un' altra di paragone: e alcuni Ritratti dipinti dal Fiammengo. Nella vicina Galleria quattro Colonne di porsido, e due Tavole, due Urne di alabastro, e due.
di porsido tatte da Lorenzo Nizza: e otto teste antiche.

Nelle stanze dell'Appartamento superiore vedrete statuc. di Diana, di una Zingara, di Castore, e di Polluce: il busto di Annibale, l' Ercole Aventino, il Gruppo di Faustina, e Carino, un Gladiatore, un Biccanale in pietra paragone scolpito dal Fiammengo, un Salvatore in porfido scolpito dal Buonaroti, un Moro parimente di pietra negra con camicia di alabastro, statua di Agrippina, una testa di Adriano, un Sileno bellissimo, che tiene un Bacco Fanciullo tra le braccia, altre statue, e Colonne di marmi antichi, e un' Ercole, che uccide Anteo dipinto dal Cav. Lantranchi. Nella loggia una statua di Flora, e un' altra di Venere, i busti di M. Aurelio, di Claudio Druso, di Licinio Valeriano, e di Appollonio Tinca: la Capra Amaltea, che allatta Giove, un G'adiatore ferito, e una Testa di Gleopatra sopra una Tavola di Porfido. Le pitture sono tutte del Cav. Lanfranchi, eccettuate quelle di Vulcano e Venere, che sono di Giulio Romano. Nelle stanze seguenti un bel Toro di marmo negro, sopra una tavola di Alabastro: due Idoli Egizi, un Gladiatore, un Centauro, l'Essigie d'Augusto, una Statua di Diog., un Iside scolpito da Pietro Bernini: le Teste di Faustina, d'Antonia Augusta, di Ottavilla, di Trajano, Decio, Gordiano, ed altri: due bellissme Statue di Venere: un San Girolamo del Passignani: un Salvatore del

Caracci: una Venere con Cupido, e un Satiro di Tiziano: le Statue di Trajano, e di Antonio: una Zingara, un Bacco, un Fauno, e una Ninta marina: le Teste di Livia, e di Berenice; molti Quadri del Dossi di Ferrara, dello Scar. sellino, ed altri; un'Arpocrate: Due Centauri, le teste di Nerone, e Settimio Severo, e di Giulia Mesa; un studiolo ingegnossissimo, la Statua di Vespasiano, e un' altra di Nerone: una testa di Alessandro Magno: un Fanciullo addormentato dell' Algardi. La bella testa di Floriano, una Diana dipinta da Lorenzino da Bologna, un Sansone di Fra Sebastiano del Piombo; il Gruppo stimatissimo delle tre Grazie, la statua d'una Mora in abito bianco, d'un Giovine, e d'uno Schiavetto; il Busto del Card. Borghese scolpito dal Bernini; cinquantadue Ritratti dipinti da Scipione Gaetani: una Madonna di Guido Reni, due Teste di Raffaele, una Giuseppe del medesimo, i Rè Magi di Alberto Duro, il Padre Eterno del Cav. d' Arpino, ma Madonna di Pietro Perugino, e altre cose meravigliose.

Uscito di detta Villa, avete in vicinanza due Porte della Città, l'una delle quali su chiamata Salara, perchè per essa usciva il Sale, che si portava nella Sabina, e su detta ancora Collina, e Quirinale, perchè sta situata sul Colle di quetto Nome. L'altra Porta su chiamata Pinciana da una Famiglia Romana, che sorse ebbe quivi qualche Villa, esaltra Delizia; e su detta ancora Collatina, perchè guidava ad un luogo di tal nome nella Sabina. Entrando per questa seconda Porta v'indrizzarete alla Chiesa di S. Isidoro de'PP. Francescani Ibernesi, la facciata su disegnata da Carlo Biza

zaccheri.

12

lin-

ION

1021

1

070

0

pa• Ido

gra

di

1114

1110

2),

Entrate quindi nella Strada Felice, così detta perchè su aperta da Sisto V., e vi troverete la Chiesa di S. Ideltonso de'Risormati Spagnuoli di S. Agostino, e la Chiesa di S. Francesca Romana de' PP. del Riscatto.

Indrizzatevi ora al Monte Pincio, detto già Colle degli Ortuli. Vedrete quivi la Chiesa della SS, Trinità edificata da Carlo VIII. Rè di Francia. Fra le Cappelle il Battesimo di Gesa Cristo, su tutta dipinta da Battista Naldi. Nelle altre i SS. Francesco di Paola, e di Sales sono opere di Fabrizio Chiari. L'Assunzione di Maria Vergine, come anche la Natività del Signore sono di Paolo Rossetti. L'Altar Maggiore su architettato da Monsu Giovanni Sciampagne Francese, da cui surono lavorate anche le statue. Nelle Cappelle susseguenti la Coronazione di Maria Vergine è di Giacomo detto l'Indaco. Gl'Innocenti sono di Michele Alberti, la Maddalena, e l'altre Istorie sono di Giulio Romano, di Pierino del Vago. La deposizione dalla Croce, e le pitture sono di Daniele da Volterra. La Santissima Annunziata, e le altre pitture sono di Cesare Piemontese, il Crocessiso co i Misteri della Passione è di Cesare Nebbia. Ossiziano questa. Chiesa i Padri Minori di San Francesco di Paola della Nazione Francese.



A sinistra di detta Chiesa vedrete il Palazzo, che su abitato dalla Regina di Pollonia. A destra della Chiesa medesima è il delzioso Giardino del Gran Duca di Toscana con un bel-

bellissimo Palazzo pieno di statue, e bassirilievi, e colonne, vedrete molti Ritratti di Signori della Casa Medici, alcune Immagini de' Cesari in marmo, due Teste di bronzo, due Fauni, e in un' altra stanza incrostata di marmo bianco una Statua di Marte fatta con maniera greca. Nella Galleria sono molte statue antiche di gran pregio, e un Medaglione di Alabastro Orientale con l'essigie di Costantino Magno, e in una Camera susseguente molti busti di tamosi Romani, una Statua di Ganimede assai rara, un Bacco, un' Ercole, ed

altre cole assai maravigliose.

Nel secondo Appartamento vi è un sossitto dipinto da Fra Sebastiano del Piombo, un tregio lavorato da ottimi Professori. Tra i quadri più insigni evvi un Salvatore con la Croce sù le spalle dipinto da Scipione Gaetani, una Madonna. col Bambino, S. Giuleppe, e S. Giovanni, del Muziano, due Istorie dipinte da Andrea del Sarto, la Battaglia di Lepanto colorita dal Tempelta, e sei pezzi diversi del Bassano. Scendete poi nel Giardino, e osservate la Facciata interiore del sudetto Palazzo edificato con architettura di Annibale. Lippi tutta iregiata di bassirilievi, e ornata di statue. Innanzi alla doppia Scala è una bellissima Fonte con Mercurio di metallo, che sporge Acqua, e due altre statue di materia simile. Oltre alcuni Pili istoriati nobilissimi, vi vedrete un Obelisco con due gran Conche di Granito; e un bel Gruppo di molte Statue, che rappresentano la Favola di Niobe, e de' quattordici suoi figliuoli. Uscito dal sudetto Giardino, scenderete dal Monte per la nuova, e magnifica Scalinata. di marmi fatta innanzi alla descritta Chiesa della SS. Trinità con disegno di Francesco de Sanctis Architetto Romano.

### FIN

Della Giornata Decima, ed ultima.

# CRONOLOGIA

DITUTTILISOMMI

# PONTEFICI.

C. Pietro Galileo Princi- 12. De degli Apostoli Creato l'anno 45. regnò an.25. 12.

S. Lino Martire Volterrano creato l'anno 69. regndanni 11. mesi 2. e giorni 23.

S. Cleto Martire Romano, 14. creato l' anno 80. regnò anni 12. mesi 7. giorni 2.

S. Clemente Martire Roy 19. mano creato l'anno 93. regnò anni 9. mesi 6. gior. 6.

5. S. Anacleto Greco, crea- p6. to l'anno 103. regnò ana ni 9. mesi 3. giorni 10.

S. Evaristo Greco, creato 17. l'anno 112. regnò anni 9. mesi 3.

S. Alessandro I. Martire. 18. Romano, creato l'an.121. regnò anni 10.

3. S. Sisto Martire Romano, 19. creato l'anno 132. regnò anni 10.

S. Telesforo Greco, crea- 20. l' anno 142. regnò anni; 1. mesi 8. giorni 18.

10. S. Iginio Atcniense, crea- 21. to l' an. 154. regno an. 4.

22. S. Pio I. Martire d' Aquiregno an. 9. m. 5. gior.27.

S. Aniceto M. Siro, creato l'an. 67. regnò anni 8.

S. Sotero Martire della. Città di Fondi, creato l' anno 175 · regno anni 3 · mefi 11. gior. 18.

S. Eluterio Martire di Nicopoli, creato l'anno 179°

regnò anni 15.

S. Vittore I. Martire Africano, creato l'anno 194. regno an 9. m. 1. gior. 28.

S. Zefirino Martire Rom. creato l' anno 203. regnò anni 18. giorni 18.

S. Calisto I. Martire Rom. creato l'anno 221, regnò anni 5. mesi 1. giorni 12.

S. IJrbano I. Martire Rom. creato l'anno 226. regnò anni 6. mesi 7. giorni 4.

S. Ponziano Martire Greco creato l' anno 233. regno an. 4. mesi 4. gior. 25. S. Antero Martire Greco, creato l' anno 237. regnò

mesi 1.

S. Fabiano Martire Rom, creato l'anno 238. regnò anni 15.

leja, creato l'anno 158. 42. S. Cornelio M. Rom. creato l'anno 254. regnò anni 2.

23. S. Lu-

23. S. Lucio I. Martire Rom. 35. creato l'anno 255. regnò an. 1. mesi 4, giorni 12.

creato l' 257. regnò anni 3. meli 3. giorni 22.

25. S. Sisto II. Filosofo Greco 37. creato l'anno 260. regnò mesi 11. giorni 12.

creato l' anno 261. regnò anni 11. mesi 3. giorni 14. 39.

27 S. Felice I. Martire Rom. creato l'an. 272. re. an. 2. mesi 5.

28. S. Eulichiano Mart. Tofcano, creato l'275. morì l' anno 283. regnò an. 8. 41. mesi 5. giorni 3.

Ltp

[h

ROE

ica,

29. S. Cajo Martire Salonita in Dalmazia, creato l'an-4a. no 283, regnò an. 12. mefi 4. giorni 5.

30. S. Marcellino Martire Ro- 43 mano, creato l'anno 296. regnò anni 7. mesis 1. giorni 23.

31 S. Marcello I. Martir. Romono, creato l'anno 304. regnò an. 4. messi. gior. 25. 45.

32 S. Euschio Greco, creato l'anno 309 regnò anni 2. mesi 7. giorni 16.

33. S. Melchiade M. Africano, creato l'anno 311. regnò anni 2. mesi 2. g. 7.

34. S. Silvestro I. Romano, creato l'anno 314. regnò anni 21. mesi 11.

35. S. Marco Romano, creato l'anno 336. regnò mesi 3. giorni 18.

to l' anno 336. regnò anni 15. mesi 4.

37. Liberio Romano, creato l'anno 352. regnò an. 15. mesi 5. giorni 27.

8. S. Felice II. creato l'anno 355. regnò anni 2.

S.-Damaso I. Spagnuolo, creato l'anno 367. regnò anni 17. mesi 2. giorni 26.

40. S. Siricio Romano, creato l'anno 385. regnò anni 13. mesi 1. giorni 10.

to l'anno 398. regnò anni 4. mesi 1. giorni 13.

S. Innocenzo I. Albano, creato l' anno 402. regnò anni 15. mesi 2. giorni 10. S. Zosimo Greco, creato l' anno 417. regno anni 1. mesi 4. giorni 7.

to l' anno 418. regnò anni 4. mesi 9. giorni 18.

creato l' anno 423. regnò anni 8 mesi 9. giorni 2.

46. S. Sisto III. Rom., creato l'anno432, regnò an. 7. mesi 11. giorni 3.

47. S. Leone Romano, creal'an. 440. morì l'an. 461. regnò anni 20. giorni 28.

48. Ilario di Sardegna, creato N 2 l'au-

l' anno 461, regnò an. 5, 62.

mest 9. giorni 29.

S. Simplicio di Tivoli creato l'anno 467. regnò 63. anni 15. mesi 5. giorni 8.

S. Felice III. Rom., creato l' anno 483, regnò an.8, 64.

meh 11. giorni 17.

Jr. S. Gelasio I. Affricano, creato l'anno 492. regnò 65. anni 4. mesi 8. giorni 20.

S. Anastasio II. Romano, anni 1. mesi 11. giorni 19.

S. Simmaco di Sardegna, creato l'anno 498. regnò 67. anni 15. mesi 7. gior. 27.

54. S. Ormisda di Frosinone

anni 9. meh 11.

S. Giovanni I. M. Tolcano, creato l'an.523. regnò 69. anni 2. mesi 9. giorni 14.

S. Felice IV. di Benevento, creato l'anno 526. regnò anni 4. m. 7. gio. 18.

S. Bonifazio Rom., creato l' anno 530, regnò an.1. 71.

S. Giovanni II. Romano creato l'anno 531. regnò anni 2. mesi. 4. giorni 26. 72.

59. S. Agapieo I. Romano, encato P anno 535, regnò mesi 10. giorni 18.

60. S. Silverio M. Romano, creato l'anno 536. regnò anni 4:

Virgilio Romano, creato l' anno 540, reg. anni 16. S. Pelagio I. Rom., creato l'anno 555. regnò anni 4. mesi 10. giorni 18.

S. Giovanni III. Rom., creato l'anno 560. regnò anni 12. men 11. gior. 26.

S. Benedetto Rom., creato l'anno 574. regnò an. ni 4. mesi 1. giorni 18.

Pelagio II. Rom., creato l? anno 578. regnò an. 11. mesi 2. giorni 10.

creato l' anno 496. regnò 66. S. Gregorio I. Magno Ro. creato l' anno 590, regnò anni 13. mesi 6. gior. 10.

> Sabiniano Tolcano, creal' anno 604. regnò anni 1.

mesi 2. giorni 9.

creato l' anno 514. regnò 68. Bonifazio III. Rom., creato l' anno 607. reg. mesi 8. giorni 22.

> Bonifazio IV. della Città deMarsi, creato l' an.603. regnò an. 6. m. 8. gior. 22.

> S. Deodato Rom., creato l' anno 615. reg. anni 3. giorni 20.

> Bonifazio V. Napolitano, creato l' anno 619. regnò

anni 5. giorni 10.

Onorio I. Campano, creato l'anno 626. regnò anni 12. mesi 11. giorni 16.

Severino Romano, creato l' anno 640. regnò mesi 2.

giorni 4.

74. Giovanni IV. di Dalmasia, creato l' anno 640. regnò anni 1. meli 9. giorni 18. 75. Theo.

76. Teodoro I. Greco, creato l'anno 642; regnò anni 6. mesi 5. giorni 18.

76. S. Martino I.M. Tudertino, creato l'anno 649, regnò 900 anni 6. mesi 2. giorni 127

77. S. Eugenio I. Romano, creato l'anno 654. regno 91? anni 2. mesi 8. giorni 24.

78. San Vitaliano di Segni, creato l'anno 657. regnò 923 anni 14. mesi 6. giorni 17.

791 Deodato II. Rom., creato l' anno 672, regnò anni4, 93, mesi 2. giorni 5.

30. Domno Romano g creato l' anno 676, regno anni 1. 94. mesi s. giorni 10.

81. Sant'Agatoné Siciliano creato l'anno 678. regnò 953 anni 3. mesi 6. giorni 14.

82 S. Leone II Siciliano creato l' anno 682. regnò 964 mesi 10. giorni 17.

83. S. Benedetto II. Romano, creato l'anno 684. regnò 97. mesi 10. giorni 12.

Įį.

84. Giovanni V. d' Antiochia, anni i giorni 9.

85. Conone di Tracia, creato

86. S. Sergio d' Antiochia creato l' anno 687, regnò 100 Pascale I. Rom., creato anni 13. mesi 8. giorni 23.

87. Giovanni VI. Greco, creamesi 2. giorni 12.

S8. Giovanni VII. di Cala- 102. Valentino Rom., creato

bria ; creato l'anno 705. regnò anni 2. giorni 17.

Sicinio Siro, creato l' an-89 no 708. regnò giorni 20.

Costantino Siro, creato l' anno 708. regnò an. 7. giorni 15:

> S. Gregorio II. Romano, creato l' anno 715. regnò ann. 15: mest 8. giorni 2.

S. Gregorio III. Siro, creato l'anno 731: regnò anni 10. meh 8. giorni 10. S. Zaccaria di Calabria, creato l'anno 741. regnò anni 10. mesi 3. giorni 14.

Stefano II. Rom., creato l' anno 752. regnò anni 5. giorni 291

S. Paolo I. Rom, creato l' anno 757. regnò anni 10. mesi I.

Stefano III., creato l'anno 763. regnò an. 3. mela 5. giorni 27.

Adriano I. Rom. creato l' anno 772. regnò an. 23. mesi 10. giorni 17.

creato l'anno 685. regnò 98. S. Leone III. Rom, creato l' anno 795. regnò an. 20. mesi f. giorni 16.

l' anno 686. regnò m. 11. 99. Stefano IV. Rom., creato l' anno 816. regnò m.7.

l' anno 817. regnò anni 7. giorni 17.

to l'anno 701 regnò an.3º 101. Eugenio II. Rom., creato l' anno 824. regnò anni 3.

l' anno S27. regnd gio. 40.

103. Gregorio IV. Rom, crea- 118. Giovanni IX. di Sabina to l'anno 827. reg. an. 16.

104. Sergio II. Rom., creato

101. S. Leone IV. Romano, creato l'anno 847, regnò

106. Benedetto HI. Romano, creato l'anno 855, regnò anni 2. mesi 6. giorni 10.

107. S. Nicolò Romano, creato 121. Cristoforo Rom., creato l' 858. regno anni 9. m. 6. giorni 20.

to l' 867. regnò anni 5.

109. Giovanni VIII Romano, anni 10.

110. Marino di Gallese, creato meli 5.

111. Adriano III. Romano, 125. Giovanni X. Romano, creato l'anno 884. regnò anni 1. mesi 4.

112. Stefano V., creato an- 126. Leone VI. Romano, creano 885. regnò anni 6.

112. Formoso Portuenie, creato

114. Bonifazio VI. Romano, creato l'anno 896. regnò giorni 15.

115. Stefano VI. Rom., creato l' anno 896. regnò anni 1. mesi 1.

116. Romano di Monte Fiascone, creato l'anno 897. regnò mesi 3. giorni 22.

117. Teodoro II. Rom., crea-

to l' anno 898. reg. g. 26.

creato l'anno 898. regnò anni 2º giorni 15.

l' anno 844. regnò an. z. 119. Benedetto IV. Romano creato l'anno 900. regnò anni 3. giorni 2.

anni 8. mesi 3. giorni 6. 120. Leone V. d'Adria, creato l'anno 903. regnò meli i6. giorni 26. e poi rinunzò il Papato.

> l'anno 903. regnò mesi 6. e poi rinunziò al Papato.

108. Adriano II. Rom., creat 122. Sergio III. Rom., creato l' anno 904. regnò anni 7. meli 3.

creato l' anno 872. regnò 123. Anastasio III. Romano, creato l' anno 911. regnò anni 2. mesi 2.

l' anno 832. regnò anni 1. 124. Lando Sabino, cre ato l'anno 913. reg. m.6. gior. 10.

creato l'anno 914. regnò anni 13. mesi 2.

to l'anno 928. regnò mefi 7. giorni 5.

l'anno 891. reg. an. 4. m . 6 127. Stefano VII. Romano, creato l' anno 929. regnò anni 2. mesi 1. giorni 12.

128. Giovanni XI. Romano, creato l'auno 931. r an. 4. giorni 10.

129. Leone VII. Rom., creato l' auno 836. regnò anni 3., mesi 6. giorni 10.

130. Stefano VIII. di Germania, creato l' anno 939. reguò

regnò anni 3. mesi 4. g.15.

131. Martino II. Rom., creato l' anno 943, regnò an. 3. meli 6.

132. Agapito II. Rom., creato l'anno 946. regnò anni 10. mesi 2.

133. Giovanni XII. Romano, creato l' anno 956. regnò anni 7. mesi 9.

134. Benedetto V. Romano, creato l' 964. regno m.11.

135. Giovanni XIII. crea. l'anno965. regnò an. 6. m.11. g10111 5.

136. Benedetto VI. Romano creato l'anno 972. regnò an. 1: meh 6.

137. Donno II. Rom., creato l' an. 974. regnò anni 1. mesi 6.

138. Benedetto VII. Romano, creato l' anno 975. regno anni g.

139. Giovanni XIV. di Pavia creato l'anno 984. regnò mi 11

140. Giovanni XV. Romano, creato l'anno 983. regnò anni 10.

141. Giovanni XVI. Romano creato l'995. régnò an. 1.

142. Gregorio V. di Sassonia, anni 2. mesi S.

143. Silvestro II. d'Aquitania anni 4. m. 1. giorni 9.

144. Giovanni XVII. Romano guò mesi 5. gior. 25.

145. Giovanni XVIII. Rom., creato i' anno 1003. regnò anni 5. mesi 5.

146. Sergio IV. Romano, creato l' anno 1009. reg. an.2.

147. Benedetto VIII. creato: l'anno 1012. regnò an. 11.

148. Giovanni XIX. Romano, creato l'an. 1024. regno: anni 9.

149 . Benedetto IX. Romano, creato!' anno 1033. rinunzio al Papato reg. an. 12.

150. Gregorio VI. Romano, creatol' anno 1044. rinunziò al Papato regnò an. 2. meli 3.

151. Clemente II. di Sassonia, creato l' anno 1048. regnò mesi 9. giorni 15.

152. Damaso II. di Baviera, creaso l' anno 1045. regnò giorni 23.

153: Leone IX. di Lorena creato l' anno 1049, regnò anni f. mesi 2. giorni 7.

154. Vittore II. di Baviera, c. l'anno rossa regnò anni 2 ... mesi 3. giorni 15.

155. Stefano IX. di Lorena, cr. l' anno 1057. regnò m. 7. giorni 97.

creato l'anno 996. regnò 156. Nicolò II. di Borgogna, creato l' anno 1058. reg. an. 2. mesi 6. giorni 25.

creato l'anno 999. regnò 157. Alessandro II. Milanesc, creato l'an. 1061. regnò an. 11. mesi 6. gior. 21.

creato l'anno l' 1003. re- 158. S. Gregor. VII. di Savona

creato l'an. 1073. regnò 172. Lucio III. Lucchese, cr. an. 12. mesi 1. giorni 3. nel 1181. reg. an. 4. m. 2. 159. Vittore IlI. di Benevent. \* gior. 18.

creato nel 1086. reg. an. 1. 173. Urbano III. Milanese,

mesi 3. giorni 23.

160. Urbano II. Francese, cr. l'an. 1088. reg. an. 11. 174. Gregorio VIII. Benev. mesi 4. giorni 18.

161. Paschale II. Italiano, cr.

mesi's. giorni 7.

162. Gelasio II. di Pila, creato nel 1118. r.an. 1. gior. 4. 176. Celestino III. Rom. cr.

162. Calisto II. di Borgogna, creato nel 1118. r.anni 5. mesi 10. giorni 12.

164. Onorio II. Bolognese, cr. nel 1124. regnò anni 5.

meh 1. giorni 25.

165. Innocenzo II. Romano, ni 13. mesi 7. giorni 9.

166. Celestino II. di Toscana,

giorni 13.

167. Lucio II. Bolognese, cr. 181. Innocenzo IV. Genov., l' an. 1044. reg. mesi 11. giorni 14.

168. Eugenio III. Pisano, cr. 182. Urbano IV. d'Utrech., nel 1145. reg. an. 8. m.4.

giorni 10.

creato nel 1153. reg. an.1. mesi 4. gior. 23.

nel 1154. reg. an. 4. m.8.

giorni 29.

171. Alessandro III. Senese, 185. Innocenzo V. di Tarracreato nel 1159. re. 2n.21. mesi 11. gior. 23.

creato nel 1185. reg. an.1. meh 10. gior. 25.

creato nel 1187. reg. m.1.

gior. 27.

nel 1099. regnò anni 18. 175. Clem. III. Rom., creato nel 1187. reg. an. 3. m. 3. gior. 10.

nel 1191. reg. an. 6. m. 9.

gior. 9.

177. Innocenzo III. creato nel 1198. reg. an. 18. m. 6. gior. 9.

178. Onorio III. Rom. creato nel 1216. reg. an. 10. m.8.

creato l'an. 1130. reg. an- 179. Gregorio IX. Rom., cr. nel 1227. reg. an. 14. m.5. gior. 2.

creato nel 1143. reg. m.s. 180. Celestino IV. Milanese, creato nel 1241. reg. g. 17

cre. nel 1243. reg. an. 11. mesi 5. gior. 14.

creato nel 1261. reg.an.3.

mesi 1. gior. 4.

169. Anastasio IV. Romano, 183. Clemente IV. di Narbona creato nel 1265. reg.an.3. mesi 9.

170. Adriano IV. Inglese, cr. 184. Gregorio X. Piacentino, creato nel 1271. reg. an 3.

mesi 9. gior. 15.

cona, creato nel 1276. reg. meli 5.

\* All may dillion

#86. Adriano V. Genov., cr. nel 1276. reg. mesi. 7.

creato nel 1279. reg. m. 8.

133. Nicolo III. Rom., creato gior. 29.

189. Martino IV, della Città di Turon, creato nel 1281. reg. 211, 4. mesi 7. gior 7.

190. Onorio IV. Rom., creato nel 1285. reg. an. 2.

191. Nicolò IV, Piceno, cr. 4 nel 1283. reg. an. 4. m. 1. gior. 14.

192. Celestino V. Campano, creato nel 1294. reg. m.s.

193. Bonifazio VIII. d' Anagni creato nel 1294. reg.an.8. mesi 9. giorni 18.

194. Benedetto XI. creato nel 1303, reg. meli 8. gior. 17.

195. Clem. V. di Gualcog. cr. gior, 15.

196. GiovanniXX. Canquarienan. 13. mesi 4.

cr. nel 1334. regnò an. 7. m.4. g.5.

198. Clemente VI. Lemovicense, creato nel 1342. regnò anni 10. mesi 7.

199. Innocenzo IV. Lemovianni 9. mesi 8. g. 26.

290. Urbano V. Lemoy, creato

l'anno 1362. regnò. an. 8. meli 2.g. 22.

187. Giovanni XX. di Lisbona 201. Gregorio XI. Lemovic, cr. nel 1370. reg. anni 7. meli 2. g. 27.

nel 1277. reg. an. 2. m. 8. 202. Urbano VI. Napolit., cr. nel 137S. regnò anni 11. mesi 6. giorni 6.

> 203, Bonifazio IX. Napolitano creato nel 1389, regnò an. 11. mesi 6.9. 6.

> 204. Innocenzo VII. di Sulmona cr. nel 1404. reg. anni 2. 9. 21.

205. Gregorio XII. Veneto, cr. nel 1406. rinunziò al Papato regnò an. 2. g. 21.

gior. 8. rinunziò al Papato 206. Alessandro V. di Caudia, creato l'anno 1409, regnò m. 10. g.8.

> 207. Giovanni XXIII. Napol. cr. nel 1416. rinunziò al Papato nel 1421. reg.an. f. m.I.

nel 1305. reg. an. 8. m. 10. 208. Martino V. Rom. creato nel 1417. reg. an. 13. m.3. g. 10.

se, creato nel 1316. reg. 209 Eugenio IV. Veneto creato nel 1431, regnò 2n.16.

197. Benedetto XII. di Tolosa, 210. Nicolò V. da Sarzana, cr. nel 1447. r. an. 8. g. 19.

211. Calino III. Spagn., create nel 1455. regnò an.3. m.3. giorni 29.

212Pio 11. Senese, creato nel 1458. regno anni 6.

cense, creato nel 1352. r. 213. Paolo II. Veneto, creato nel 1464. regno anni 6. mesi 10. g.26.

\$149~

214. Sisto IV. di Savona, crea- 228. Gregorio XIII. Bolognese, to nel 1471. reg.an.13.9.5.

215. Innocenzo III. Genovese, creato nel 1484. regnò an- 229. Sisto V. di Montalto, cra ni 7. mesi 10. g.27.

216. Alessandro VI. Spagnolo cr. nel 1492, regnò and 1. 230. Urbano VII. Romano, cre giorni S.

217. Pio III. Senese, creato 231. Gregorio XIV. Milanese, nel 1503. regnò giorni 6.

218. Giulio II. di Savona, creameh 3. g. 21.

219. Leone X. Fiorentino, cre a- 233. Clemente VIII. Fiorento nel 1513, reg. anni 8, mesi 8. g.20.

220. Adriano VI. d' Utrech, 234. Leone XI. Fiorentino, cr. creato nel 1522. reg. an.1. meli 8. 2.6.

221. Clemente VII. Fiorentino er. nel 1523. reg. an. 10. meli 10. g.7.

222 Paolo III. Romano, creato nel 1534. reg an. 15. g.18.

223 Giulio III. di Monte Sabi - 237. Urbano VIII. Fiorentino, no creato nel 1550, regnò anni 5. m.1. g.16.

224 Marcello II. di Montepul- 238, Innocenzo X. Romano, ciano, creato l'anno 1555. regnò giorni 22.

225 Paolo IV. Napolitano, cr. 239. Alessandro VII. Sanese, nel 1555. regnò anni 4. mesi 2. g.27.

226. Pio IV. Milanese, creato 240. Clemente IX. Pistojese, nel 1559. r.anni 5. mesi 11.

227. S. Pio V. del Bosco Ales- 241. Clemente X. Romano, cra sandrino, creato nel 1566. regno anni 6. meli 3. g. 24.

· creato nel 1572. reg. anni 12. mesi 10. g. 28.

nel 1585. reg. an. 5. m. 4. giorni 3.

nel 1590. reg. g.131

cr. nel 1590, reg. m. 10. g. 10.

to nel 1503. reg. anni 9. 232. Innocenzo IX. Bolognese, creato nel 1591. reg. m.2.

tino cr. net 1592, regnò anni 13. m.1.g. 2.

nel 1605. reg. giorni 26.

235. Paolo V. Romano, creato nel 1605. regnò anni 15. mesi 8'. giorni 12.

236. Gregorio XV. Bolognese, cr. nel 1621. regnò anni 2. meli 5.

creato l'anno 1623, regnò anni 21.

creato nel 1644. regnò an. 10. mesi 3. g. 23.

creato nel 1655.reg.an.12. mesi 1. g. 15.

creato nel 1667. reg. an.2. meli 6.

nel 1670. regnò an.6.m.2. g.23 .

242.In-

cr. nel 1676. reg. anni 12.

mest 10. g.22.

cr. nel 1689. reg. anni 1. m.3. giorni 26.

cr. nel 1691. regnò in. 9. mesi 2. giorni 15.

cr. nel 1700. rag. anni 20. meli 3. g.25.

cr. nel 1721. regno anni 2.

meli 9, 2,29.

242. Innocenzo XI. di Como, 247. Benedetto XIII. Benev. creato nel 1724. r. an.s. mesi 8. giorni 23.

243. Alessandro VIII. Veneto, 248. Clemente XII. Fiorentino, cr. nel 1730. regnò

an.g. meli f. g.zf.

244. Innocenzo XII. Napolit. 249. Benedetto XIV. Bolognese, cr. nel 1740. regnò anni 17. meli 7. giorni 16.

245. Clemente XI. d' Urbino, 250. Clemente XIII. Veneziano creato nel 1758. regnò anni 10. mesi 8. g.27.

246. Innocenzo XIII.Romano, 251. CLEMENTE XIV. creato nel 1769, fel.Regnante.



# INDICE DELLE COSE PIU NOTABILI,

| A Cqua Acetofa.                    | 170   | Casanatense.                                    |      | 124              |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|------------------|
| Appia 67                           | 83    | Corsini.                                        |      | 31               |
| Claudia.                           | 99    | Conti-                                          |      | 181              |
| Crabra,                            | 83    | dei Ghigi .                                     |      | 181              |
| Felice.                            | 132   | dei Panfili .                                   |      | 125              |
| Juturna,                           | 78    | di Propaganda .                                 |      | 177              |
| Marcia.                            | 133   | della Sapienza.                                 |      | 29               |
| Paola.                             | 32    | di S. Spirito '                                 |      | 28               |
| Vergine.                           | 177   | Vaticana,                                       |      | . 22             |
| Acquatacci.                        | 82    | Ulpia.                                          |      | IIS              |
| Acqua Appia.                       | 71    | Bocca della Verità,                             |      | 64               |
| Anfiteatro Castrense               | 130   | Campidoglio Nuovo                               |      | 101              |
| Anfiteatro Flavio.                 | 110   | Campidoglio Vecchie                             | o .  | r 8 6            |
|                                    | to la | Vaccino.                                        |      | ros              |
| Sapienza.                          | 99    | Verano.                                         |      | 132              |
| Arco della Ciambella.              | 99    | di Fiore.                                       |      | 54               |
| di Cammilliano;                    | 124   | Carcere di Claudio.                             |      | 77               |
| di Costantino.                     | 109   | di Mamertino.                                   |      | 106              |
| di Fabiano.                        | 107   | di Borgo                                        |      | 8                |
| di Gallieno.                       | 138   | Capitoline.                                     |      | 102              |
| di Gordiano .                      | 126   | Nuove.                                          |      | 47               |
| di Graziano, Valentin              |       | Cafa della Missione.                            |      | 179              |
| e Teodolio .                       | 53    | Aurea di Nerone.                                |      | 110              |
| di L. Vero-                        | 126   | di M. Aurelio.                                  |      |                  |
| di Portogallo.                     | 174   | Castel S. Angelo.                               |      | •                |
| di Settimio Severo,                | 78    | Chiesa di S. Adriano.                           |      | 5<br>10 <b>7</b> |
| di Tiberio .                       | 105   | S. Agata.                                       |      | 142              |
| di Tito.                           | 109   |                                                 | 24   |                  |
| Arco Oscuro.                       | 370   | 5. Agnese in Piazza Nav                         | ona. | 118              |
| Armilustro,                        | 72    | Fuori.                                          |      | 118              |
|                                    | 142   | 5. Agostino.                                    |      | 73               |
| Bagni di Agrippina, di Priiciliana | 31    | S. Alefjo                                       | 4.   |                  |
| Banco di S. Spirito.               | 52    | S. Ambrogio .<br>S. Anastasia .                 | 62   | 175              |
| Basilica di Antonino.              | 192   |                                                 | ما   | 76               |
| di Cajo, & Lusio.                  | 134   | 55. Andrea, e Leonard<br>5. Andrea delle Fratte |      | 176              |
| di Nerva,                          | 314   | 2 Monte Cavallo.                                |      | 150              |
| di Paolo Emilio •                  | 107.  | a Ponte Mollo,                                  |      | 170              |
| di Sicinio.                        | 135   | in Portogallo •                                 |      | TIA .            |
|                                    | 115   | della Valle.                                    |      |                  |
| di Trajano.                        | 93    | S. Angelo Custode.                              |      | 181              |
| di Porzia.                         | 119   |                                                 |      | 62               |
| Miblioteca Agostiniana.            | 128   | S. Angelo in Pescaria,<br>S. Ani ano.           |      |                  |
| deg li Albani.                     | 99    |                                                 | 6e   | 77               |
| degli Alrieri.                     | 186   |                                                 | 65.  |                  |
| Parberina .                        |       | SS. Annunziata .                                | 71   | 114              |
| Borghele:                          | 164   | S. Antonio Abbate.                              | s .  | 135              |
|                                    |       |                                                 | 5, A | 11(#-            |

|                           |       |                           | 205  |
|---------------------------|-------|---------------------------|------|
| S. Antonio de' Portog.    | 149   | S. Eusebio.               | 135  |
| S. Appollinare.           | 119   | S. Eustachio.             | 12 E |
| S. Appollonia.            | 45    | SS. Faustino, e Giovitta. | 46   |
| S. Apostoli.              | 127   | S. Felice in Pincis.      |      |
| S. Atanafio.              | 177   | S Filippo Neri            | 42   |
| S. Balbina.               | 71    | S. Francesca Romana.      | 191  |
| S. Barbara.               | 55    | S. Francesco a Ripa.      | 3 &  |
| S. Bartolomeo all' Isola. | 57    | a Monte Mario.            | 24   |
| de' Vaccinari.            | 7 56  | delle Stimmate .          | 74   |
| de' Bergamaschi.          | 181   | di Paola .                | 114  |
| S. Basilio . 114          | 187   | di Sales.                 | 70   |
| S. Benedetto 43           | 99    | S. Galla.                 | 77   |
| S. Bernardo 61            |       | Gesu.                     | 400, |
| S. Biagio della Pagnotta  |       | Gesù, e Maria.            | 171  |
| della Fossa.              | 95    | S. Giacomo in Settimiano  | . 30 |
| de'Materazzari            | 150   | degl'Incurabili.          | 170  |
| S. Bibiana.               | 134   | Scossacavalli -           | 9    |
| S. Bonaventura •          | 92    | de <sup>©</sup> Spagnuoli | 98   |
| S. Bonofa                 | 44.   | S Gioachino, ed Anna-     | 158  |
| S. Brigida.               | 51    | SS. Giovanni, e Paoio.    | 90   |
| S. Cajo.                  | 16r   | S. Gio. Batt. de Spinelli | 2 %  |
| S. Califto.               | 37    | S. Giovanni Colabita.     | 58   |
|                           | 186   |                           | 77   |
| de' Cappuccini.           | 100   | S. Gio. Decollato.        | 84   |
| S. Carlo a Catinari       | 62    | S. Gio. Laterano.         | 82   |
| alle 4. Fontane           | 128   | S. Gio. a Porta Latina.   |      |
| al Corfo.                 | 378   | S. Gio. de Bolognesi.     | 49   |
| S. Catarina de Senesi.    | 47    | S. Gio de Fiorentini.     | 46   |
| della Rota.               | 52    | S. Gio. de' Genovesi.     | 42   |
| de'Funari.                | 75    | S. Gio dei Saponari       | 76   |
| da Siena.                 | 129   | S. Gio. della Malva.      | 45   |
| S. Cecilia.               | 42    | S. Gio. della Pigna.      | 99   |
| SS. Celso, e Giuliano.    | 53    | S. Gio. in Aino.          | 56   |
| 5. Cesareo.               | 82    | S. Gio. in Fonte.         | 8 %  |
| S. Chiara                 | 99    | S. Gio. in Oleo           | 82   |
| S. Claudio .              | 175   | S. Giorgio.               | 78   |
| S. Clemente               | 111   | S. Girolamo della Carità  | . 55 |
| SS. Cosino, e Damiano     | 37    | S. Giuliano . 53 61       |      |
| 62                        | 108   | S. Giuseppe. 29 76        | 105  |
| S. Costanza               | 188   | S. Gregorio. 56.          | 91   |
| S. Groce in Gerusalem .   | 130   | S. Grifogono.             | 44   |
| alla Lungara.             | 30    | S. Idelfonso.             | 19E  |
| de' Lucchesi.             | _     | S. Ignazio.               | 145  |
| ful Monte Mario.          | 23    | S. Isidoro.               | 19£  |
| S Dionibo .               |       | S. Ivo. 99                | 149  |
|                           | 158   | S. Lazzaro. 23            | 65   |
| SS. Domenico, e Sisto     | 143   | SS. Leonar do', e Romuald |      |
| S Dorotea.                | 45    | S. Lorenzo fuori.         | t32  |
| S. Egidio.                | 315   | a Macello dei Corvi       | 115  |
| S. Elena.                 | 74    |                           | 58   |
| S. Eligio.                | 78    | in Damafo .               | 142  |
| S. Eli abetta             | 12 60 | in Fonte.                 | 173  |
| S. Eufemia.               | 25    | in Lucina.                | in   |
|                           |       |                           | ALL  |

| 00                      |      |                         |            |
|-------------------------|------|-------------------------|------------|
| in Miranda.             | 107  | della Purita            | -          |
| in Panisperna.          | 142  | in Posterula.           | 6          |
| in Piscibus.            | 25   | ni Publicolis.          | 62         |
| S. Lucia del Confalone. | 52   | Regina Coli .           | 30         |
| delle Botteghe oscure.  | .75  | del Rosario a Monte     | Mario -    |
| della Tinta.            | 6    | ,                       | 23         |
| in Selci.               | 130  | del Refugio.            | 27         |
|                         | 120  | della Rótonda.          | 147        |
| S. Marcello.            | 126  | Scala Cœli.             | 7.         |
| S. Marco.               | 117  | Sopra Minerva.          | 122        |
| S. Margharita.          | 44   | de Sette Dolori.        | 31         |
| S. Maria Aventina.      | 72   | del Sole.               | 63         |
| dell'Anima.             | 96   | del Suffraggio .        | 46         |
| dell' Angelr.           | 115  | della Sanità 🗸          | 181        |
| in Araceli.             | 103, | della Scala.            | 34         |
| del buon Viaggio        | 41   | deila Traspontina.      | 8          |
| del Confalone,          | 47   | in Trastevere.          | 35         |
| della Cerqua.           | 2 x  | ni Trevio.              | 185        |
| della Consolazione.     | 74   | della Vittoria.         | 160        |
| di Costantinopoli.      | ¥82  | in Valicella.           | 5 3        |
| in Cacaberis.           | 56   | in Via .                | 185        |
| in Campite lli          | 75   | in Via Lata.            | 125        |
|                         | FIS  | S. Maria Egizziaca.     | 63         |
| in Campo Santo.         | 24   | S. Maria Maddalena.     | 150        |
| in Cappella .           | 43   | delle Convertite.       | 174        |
| in Cofmedin -           | 63   | S. Marta.               | 24         |
| in Equirio.             | 150  | al Collegio Romano      | 124        |
| delle Fornaci.          | 25   | S. Martina.             | 106        |
| delle Grazie. 23        |      | SS. Martino, e Sebastia | 10.24      |
| di Grottapinta'.        | 60   | S. Martino.             | 113        |
| Imperatrice.            | 112  | S. Mattheo.             | r13        |
| Liberatrice.            | 93   | S. Micchele a' Ripa.    | 40         |
| di Loreto.              | 116  | S. Michele a Riperta.   | 166        |
| Maggiore •              | 136  | Si Michele in Horgo.    | 8 25       |
| dei Miracoli.           | 167  | S. Nicola ai Cesarini.  | 74         |
| Sopra Minerva.          | 12.2 | dei Perfetti.           | 150        |
| dei Monti.              | 129  | di Tolentino.           | 188        |
| della Morte.            | 48   | in Arcione.             | 162        |
| di Monserato.           | 52   | in Carcere.             | 27         |
| di-Monte Santo.         | 166  | S. Nicola dei Lorenesi. | 96         |
| in Monterone.           | 99   | degle Incoronati.       | 47         |
| in Monticelli.          | 56   | S. Neto, & Achileo.     | 86         |
| Nuova .                 | 108  | S. Norberto.            | 159        |
| della Navicella.        | 90   | S. Passera.             | 42         |
| dell' Orto -            | 39   | S. Omoboro.             | 77         |
| Porta Paradifi.         | 166  | S. Onofio.              | 28         |
| del Pianto.             | 56   | S. Orfola.              | 171        |
| del Popolo.             | 167  | S. Pancrazio.           | 33         |
| della Pace.             | 95   | S. Pantaleo             | 73         |
| del l'ozzo.             | 24   | alli Monti.             | 114        |
| delle Purificazione .   | \$2  | S. Paclo alla Regola.   | 56<br>Dogs |
|                         |      |                         | . Pae.     |

|                                        | •      |                           | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. Paolo fuori.                        | 67     | SS. Trinità dei Monti.    | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| alle tre Fontane.                      |        | , dei Pellegrini          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Paolo Primo Eremita                 |        | del Riscatto.             | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SS. Nome di Maria.                     | 117    | S. Venanzio.              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Pellegrino.                         | 23     | SS. Vincenzo, e Anastas   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Pietro in Vaticano                  | ,      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S). Pietro in Vincoli.                 | 113    | S. Vito.                  | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S). Fietto in Vincoit.                 |        |                           | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S Pietro in Montorio.                  | 33     | S, Vitale.                | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 59. Pietro, e Marcellino               |        | S. Urbano                 | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Prassede -                          | 135    | Circo Flaminio i          | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Prifca.                             | 72     | Intimo.                   | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Pudenziana.                         | 141    | Massimo.                  | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SS. Quaranta MM.                       | 3 8    | di Alettandro.            | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SS. Quattro Coronati.                  | . 112  | di Cajo, e Nerone.        | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Quirico •                           | 129    | di Caracalla.             | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B. Rita di Cascia.                     | 100    | di Salustio,              | 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Rocco                               | 166    | Cloaca Massima.           | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Romualdo                            | 1t7    | Collegio Apostolico.      | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Ruffina, e Seconda.                 | 44     | Bandinelli .              | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Sabba.                              | 72     | Capranica.                | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Sabina.                             | 72     | Cerafoli.                 | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SS. Salvatore alla Scala S             |        | Clementino.               | The state of the s |
| APonte rotto, 43 della Co              | rte 43 |                           | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A Ponte Into, 43 ucha co               | 70.04  | Germanico,                | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| delle Capelle 120. in Lau              | 10. ya | Ghislieri.                | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in Primicerio. 95 in Ond               |        | lbernese .                | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in Campo                               | 55     | Mattei.                   | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in Thermis.                            | 121    | Nazzareno.                | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J 000000000000000000000000000000000000 | 0 92   | Romano.                   | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SS. Sergio, e Bacco.                   | 130    | Salviati.                 | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Silvettro.                          | 143    | Scozzese.                 | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Silvestro in capite.                | 175    | dei Marroniti,            | . 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SS. Simoni, e Giuda.                   | 95     | Collegio dei Neofiti.     | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Simon Profeta                       | 95     | dei Nobili Ecclesiastici. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Sisto Vecchio.                      | 30     | di Propaganda Fide,       | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Spirito in Sassia.                  | 6      | dei PP. delle Scuole Pie, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dei Napoletani.                        | 47     | Colonna Antonina.         | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| delle Monache.                         | 115    | Lattaria.                 | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Stanislao                           | 75     |                           | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S, Stefano Rotondo,                    | 89     | Trajana,                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5, Stelano recondo,                    |        | Comizio .                 | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| del Cacco.                             | 124    | Corte Savella.            | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| degle Abisini:                         | 24     | Curia Calabra             | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| degl' Unghesi.                         | .24    | Innocenziana.             | 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in Piscinula.                          | 52     | Oftilia •                 | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5S. Sudario .                          | 61     | Pompeo.                   | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Sufanna.                            | 162    | Dogana di Ripa.           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Teodoro .                           | 94     | di Terra.                 | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Terresa.                            | 55     | di Riperra.               | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Tomasso dei Cenci,                  | 1 56   | Erario publico.           | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| degle Ingiesi .                        | 52     | Enripo:                   | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in Formis.                             | 90     | Eontana della Barcaccia.  | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in l'arione.                           | 73     | della Rotonda.            | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 211 3 41 10114 1                       | • •    | A .                       | di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 208                        |           | *.                            |      |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|------|
| di Borgo •                 | 9         | Milliario.                    | 105  |
| di Campidoglio.            | 100       | Mole di Adriano .             |      |
| di Campo Vaccino "         | 93        | Monastero del Bambin Gest     | 142  |
| di Piazza Rarberina :      | 183       | delle Barberine.              | 162  |
| di Piazza Colonna .        | 181       | di S. Bernardino.             | 142  |
| * di Piazza Mattei.        | 62        | di Campo Marzo.               | 149  |
| di Piazza Navona           | 96        | della Concezione.             |      |
| di S. Pietro'.             | 32        | delle Cappucine.              | 135  |
| di Ponte Sisto.            | 49        | delle Incarnazione.           | 162  |
| di Ripetta.                | 165       | delle Filippine.              |      |
| di Termine.                | 160'      | Monastero di S.M. Maddalena a | r30  |
| di Trevi.                  | 152       | te Cavallo.                   |      |
| in Trastevere.             | _         | dell' Oroline.                | 150  |
|                            | 37<br>162 | della Duritaniana             | 173  |
| Foro Archimonio .          |           | della Purificazione           | 113  |
| di Augusto.                | 107       | Tor di Specchi.               | 76   |
| di Nerva.                  | 107       | delle Turchiue                | L30, |
| Olitorio .                 | 26        | delle Vergini.                | 145  |
| Pescatorio.                | 40        | dell' Umilià.                 | 145  |
| Piscario.                  | 78        | Monte Aventino                | 71   |
| Romano.                    | 107       | Capitolino .                  | ror  |
| Saluítio.                  | 161       | Celio .                       | rre  |
| Foro Saurio .              | 145       | Citurio /                     | 178  |
| Trajano.                   | 115       | Efquilio                      | 130  |
| Trasitorio.                | 114       | Gianicolo •                   | 3 1  |
| Giardino di Belvedere      | 22        | Giordano . 53                 | 73   |
| dei Cenci 4                | 63        | Magnanapoli 💞                 | 143  |
| dei Fannesi - 30°          | 45        | Mario.                        | 25   |
| dei Giustiniani - 89       | 169       | Palatino .                    | 9r   |
| Lanti.                     | 29        | Pincio -                      | ror  |
| dei Mattei. 90'            | 92        | Quirinale.                    | 129  |
| dei Negroni.               | 159       | Testaccio.                    | 65   |
| degli Odescalchi.          | 170       | Vimiale.                      | 143  |
| dei Panfili.               | 33        | della Pietà.                  | 55   |
| dei Semplici               | 33        | Murd Torto.                   | 169  |
| Guglia di S. Giovanni.     | 89        | Museo, vedi Biblioteca        |      |
| di S. Maria Maggiore       | 141       | Naumachia di Augusto          | 29   |
| di S. Maria del Popolo.    |           |                               | 177  |
| della Minerva.             | 12.2      | di Domiziano.                 | 113  |
|                            |           | Ninfeo di Marco Aurelio       | **>  |
| di Piazza Navona .         | 97        | Obelisco', vedi Guglia        |      |
| di S. Pietro               | 10        | Oratorio degle Agonizanti     | 73   |
| della Rotonda.             | 160       | del Confalone.                | 47   |
| Giuochi Apollinari.        | 161       | del SS. Crocefisso.           | 145  |
| Equestri.                  | 90.3      | di S. Francesco di Paola      | 130  |
| Florali .                  |           | di S. Francesco Saverio       |      |
| di Giano Agonio.           |           | di Gesu è Maria.              | 171  |
| Lupercali.                 | 94        | Orti Farnesiani               | 92   |
| Pescatori.                 | 40        | di Agrippa .                  | 74   |
| Ippodromo.                 | 92        | Orti di Angusto.              | 28   |
| Libraria, vedi Biblioteca. |           | di Geta.                      | 45   |
| Mausoleo di Augusto.       | 166       | di Locullo.                   |      |
| Meta Sudante.              | 109       | di Nerone.                    | 25   |
|                            | 110       | t .                           | di   |
|                            | 110       |                               |      |

Oí

Pa

| '                           |                        |                          |       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1: 0 '4 0: /                |                        |                          | 209   |
| di Saluftio.                | r6r                    | Ottoboni.                | 174   |
| Ospedale della Consolazione | . 94                   | Panfilj. 98              | 125   |
| di S. Gio. di Dio.          | 58                     | Pii.                     | 54    |
| degl' Incurabili.           | r71                    | Pontificj,               | 153   |
| dei Pazzi.                  | 20                     | Riarj.                   | 31    |
| dei Pellegrini              | 50                     | Rospigliosi .            | 144   |
| di S. Rocco.                | r66                    | Ruspoli.                 | 172   |
| del SS. Salvatore.          | 89                     | Sacchetti.               | 29    |
| di S. Spirito in Sassia.    | 28                     | Salviati.                | 55    |
| della Famiglia Pontificia   | . 24                   | Santa Croce.             | 55    |
| di S. Gio. dei Fiorentini   | _                      | Santobono.               | 73    |
| di S. Galicano.             | 7,5                    | Spada.                   | 51    |
| di S. Meria dell' Orto:     | 44                     | di S. Spirito.           | 26    |
| Palazo Albani.              | 39                     | di Tito                  |       |
| Altemps.                    | 128                    |                          | 141   |
| Alrieri                     | rre                    | di Trajano               | 72    |
| Altieri . d'Aste.           | 99                     | di Tullo Ottilio.        | 90    |
|                             | rr7                    | Vaticano.                | 22    |
| Barberini. 25               | 183                    | Verospi.                 | 174   |
| Borghese.                   | 163                    | Piazza Barberina .       | x 8 3 |
| del Bufalo.                 | 182                    | Capranica.               | 150   |
| di Cam pidoglio.            | roi                    | Colonna.                 | 184   |
| della Cancellaria.          | 60                     | Gindea.                  | 56    |
| de Carolis.                 | 12 S                   | Madama (                 | 121   |
| Cesarini. 52                | 74                     | Mattei.                  | 62    |
| Celi,                       | 2.5                    | Montanara .              | 76    |
| Colonna.                    | 128                    | Navona:                  | 96    |
| Corsini.                    | 3 t                    | Nicosia.                 | 149   |
| Conti.                      | 152                    | dell' Olmo .             | 74    |
| della Consulta.             |                        | de' Pollaroli .          | 60    |
| Costaguti.                  | r <sub>4</sub> i<br>62 | di Pasquino.             | 73    |
| di Decio.                   |                        | di Pietra.               | 151   |
| di Domiziano                | 142                    | di Ponte.                |       |
| Falconieri.                 | r78                    | della Rotonda.           | 53    |
| E C - `                     | 48                     |                          | 147   |
| Ghigi.                      | 48                     | della Scrofa .           | 149   |
| Palazza di Cintin III       | 181                    |                          | 135   |
| Palazzo di Giulio III.      | 170                    | di Sciarra.              | 145   |
| Giultiniano.                | 121                    | di Spagna.               | 180   |
| di Gordiano.                | ro7                    | di Termini .             | 160   |
| del Governatore,            | ısı                    | Piscina Publica.         | 80    |
| del Gran Duca.              | 192                    | Ponte Cestio,            | 57    |
| Gabrielli:                  | 53                     | Elio, o di S. Angelo.    | 6     |
| della S. Inquisizione.      | 25                     | Fabrizio, o Quattro Capi | . 57  |
| Liciniano.                  | 134                    | Molle, o Milvio.         | 170   |
| Lanti.                      | 29                     | Rotto, o di S. Maria.    | 43    |
| Maggiore:                   | 91                     | Sisto, e Gianicolense.   | 45    |
| Matlimi.                    | 73                     | Sublicio, o Emilio.      | 65    |
| Mattei.                     | 55                     | Trionfale, o Vaticano    | 6     |
| Millini.                    | 125                    | Porta Angelica .         | 23    |
| di Monte Cavallo.           | 153                    | Aurelia .                | 9     |
| Odescalchi,                 | 129                    | Carmentale.              | 76    |
| Orlini.                     | 63                     | Caitello,                | 2     |
| 4                           | 4.5                    | Ca                       | vale  |
|                             |                        |                          |       |

the mathematical partition of the partit

| . 210                       | •     | · ·                    |      |
|-----------------------------|-------|------------------------|------|
| Cavalleggieri .             | . 25  | di Nerone.             | 113  |
| Fabbrica.                   | 25    | Teatro di Marcello,    | 76   |
| Latina.                     | 82    | di Pompeo.             | 54   |
| Maggiore.                   | 132   | Tempio di Adriano.     | 116  |
| Pia.                        | 188   | di Apollo.             | 12   |
| Pinciana                    |       | della Buona. Dea.      | 72   |
|                             | 191   | di Bacco.              | 189  |
| Portese.                    | 41    |                        | '62  |
| Romanula                    | 80    | di Bellona •           | 93   |
| Salara.                     | 191   | della Concordia.       |      |
| S. Giovanni -               | r;2   | di Gerere              | 79   |
| S. Lorenzo.                 | 133   | di Claudio.            | 91   |
| S. Pancrazio -              | 33    | del Dio Fidio.         | 143  |
| S. Paolo.                   | 66    | di Diana .             | 72   |
| S. Sebastiano .             | 80    | di Ercole. 65 75       | 93   |
| S Spirito                   | 28    | di Esculapio           | 56   |
| Settimiana.                 | 3 L   | della Famiglia Flavia. | 187  |
| del Popolo.                 | 167   | della Fortuna . 63     | ros  |
| Portico del Tempio della Fo |       | di Flora. 79           | 103  |
| roities del rempio dena 14  | 105   | di Giano.              | 77   |
| deal' Arganauti             |       | di Giunone: 62         | r86  |
| degl'Argonauti.             | 251   |                        |      |
| di Filippo.                 | 74    |                        | 127  |
| di Giano                    |       | 4 1.144                |      |
| di Livia.                   | 114   | di Jucurna,            | ISI  |
| di Ottavia.                 | 76    | di Marte.              | 12   |
| Pola.                       | 79    | di Mercnrio.           | 62   |
| di Pompeo.                  | 60    | di Nettuno.            | 142  |
| di Settimii Severo,         | 56    | della Pace.            | Log  |
| Prati Muzj.                 | 39    | della Pietà.,          | 77   |
| Quinzj.                     | 39    | di Pallade,            | rrs  |
| Vaticani,                   | 2.2   | di Portunno.           | 65   |
| di S. Paolo                 | 67    | di Quirino.            | 150  |
| Piteale di Libone.          | 108   | di Roma -              | 109  |
| Reggia di Ostilio.          |       | di Romolo.             | 94   |
| Reggia di Oldino.           | 9 r   | di Romolo e Remo       | 801  |
| di Servio Tullo.            |       |                        | 144  |
| Rupe Tarpeja.               | 102   |                        |      |
| Ripetta.                    | 168   | della Salute.          | 164  |
| Ripa grande.                | 46    | di Saturno,            | 105  |
| Rivo Almone,                | 67    | di Serapide.           | 124  |
| Salara.                     | 64    | di Silvano.            | 75   |
| Scala Gemonie. 65           | . re6 | di Tellure.            | II4  |
| Seminario Romano.           | 146   | di Ven., e Cup. 109    | 130  |
| Sepolero di Adriano.        | 6     | di Vespasiano.         | .89  |
| di Cajo Gestio.             | 66    | di Vesta.              | 63   |
| di Numa Pompilio,           | 34    | Terme di Agrippa.      | 99   |
| di Scipione Africano.       | 8     | di Caracalla.          | 71   |
| di Vespasiano, e Tito.      |       | di Costantino.         | 143  |
| · ·                         | 751   | di Decio.              | 72   |
| Septi.                      |       | di Diocleziano         | 161  |
| Sette Sale.                 | Ir3   | di Filippo.            | 113  |
| Sertizonio di Severo.       | 91    | _ ' + /                |      |
| Spelonca di Cacco.          |       |                        | 135  |
| Stagno d' Agrippa.          | 57    | di Nerone,             | 12 I |
|                             |       | ,                      | di   |

|                  |     | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | 217  |
|------------------|-----|---------------------------------------|------|
| di Novato.       | 135 | Giustiniani.                          | 367  |
| di Olimpiadi.    | T42 | Ludovifi .                            | r.87 |
| Terme di Tito .  | 130 | Madama.                               | 24   |
| di Trajano.      | 113 | Mattei.                               | 92   |
| Variane.         | 32  | Medici.                               | 192  |
| Sigillo Sotorio. | 114 | Negroni .                             | 160  |
| Torre de Conti.  | rr4 | Nerli.                                | rr3  |
| Villa Benedeti.  | 35  | Odescalchi •                          | 167  |
| Borghefe •       | 189 | Panfilj.                              | 3 \$ |
|                  | 190 | Patrizj .                             | 189  |
| Cesi.<br>Corsini | -33 | Sanele.                               | 170  |
|                  |     |                                       |      |

# IL FINE.

\* Tigillo Sororio.





NO Mineral La Simula --Twee and the first the second of the second (allowers







